

2/=

# TORNO

E LE

# ARMI IVI STERRATE

NEL MARZO 1870

CENNI

ANTONIO CAVAGNA SANGIULIANI

CON TAVOLE, INCISEOM NEL TESTO E CARTA TOPOGRAFICA

MILANO

VIA MARINO S E GALLENIA V. E. 77 1870



## TORNO

E LE

## ARMI IVI STERRATE

NEL MARZO 1870





# TORNO

R LR

## ARMI IVI STERRATE

NEL MARZO 1870

CENNI

DI

ANTONIO CAVAGNA SANGIULIANI

CON TAVOLE, INCISIONI NEL TESTO E CARTA TOPOGRAFICA



MILANO

TIPOGRAFIA LETTERARIA VIA BARINO 3 E GALLERIA V. E. 77 1870 Edizione di 350 Esemplari

## ALTRI LAVORI STORICI ED ECONOMICI

#### DELLO STESSO AUTORE

Bell'Aloxio di S. Alberto di Butrio e del Monastero di Senta Meria della Piolo, della Gillo Bossio, in Vaglera, prescissi di Piezi, Illustrazioni storiche Un volume in-1 di 312 pagine con tre tavolo. L' Carta topografica dei bezi poseditti dell'Aloxio di Butrio. — 2º. Pajurgara fanta nella chiesa di Butrio. — 3.º Lapide in conce di Vincenzo Bandelli sulla porta del Monastero di Vobera, Milano, vincenzila di Pierro Amelli, 1885. Edizione di 28º semulari.

Veil la Relaziona fatta alla Società Lombarda di Economia politica in Milano dal socio effettivo cav. Pura-Carlo Villa; Milano, tipografia di Gastano Berza, 1855; — e La Frana, na. 43 e 44, anne 1855.

L'Agricollura in tapporto all'Economia politica ed alla Proprietà. Milano, tipografia di Pietro Agnelli, 1861. Un vol. in-8 con tavole statistiche. Edizione di 150 esemplari.

Lavoro pubblicato nel Giornale del Comizio Agrario dei circondario di Voghara, anno 1864.

Il Parlice di S. Celto in Milano. Berce discretzione, con un'appendice che concine una proposale di giunte d'encichel. Milano, fipograffia di Pierro Agnelli, 180%. To vol. in-8 di 100 pogine, con quastro tavole incise. 1º Veduta della herciata del Protico. — 2º Ina para dell'arrio o Parlicio. — 3º In capitello delle locrie sulli forne del Portico. — 1º Veduta generale delle due chiase per la consecuencia della della della della della della della contanta del corea e del Portico di S. Coles. Edizione di Exta nerropiata:

Veil La Lombardia, n. 314, a. 1865; Le Fann, n. 45 e 44, a. 1865; La Mese, n. 32, a 1865; L'Istrazione pubblica, n. 10, a. 1865; Lo Caratta di Misson, a. 507, a. 1865; Il Giornale per tutti, a. 45, a. 1865; Lo Studenta, n. 15, a. 1865; ic Circollera cilla Libraria Italiana, n. 20, a. 1865; L' Hisstrazione Universale, n. 54, a. 1865, cc. 1865, cc.

Due Margherite, Poesia e Storia (Sunto Storico e Note). Milano, R. Stabilimento Ricordi, 1868. Un vol. in-foglio. Edizione di 120 esemplari.

Quest'altimo invero venne ristampato dus altre volte nella ferma delle Schizzo storico sopra:

Margherita ed Emanuele-Filiberto di Saroia, con l'aggiunta di una prefazione e di nuove note storiche. 2.º e 3.º edizione di 250 esemplari ciascuna.

Vedi il Rapporto fatto all'Istituto storico di Frância dal cav. Marcello Ransi,

pubblicato nell'Investigateur, giornale dell'Istituto, tomo viit, scrie 4.º libro del novembro 1868, ed estratto a parte coi tipi di Pietro Agnelli. Milane, 1869.

Alcuni articoli nell'opera corografica di Amato Amati:

L'Italia cotto l'aspetto Fisico, Sterico, Artistico e Statistico, pubblicata in Milano dal dott. Vallerdi.

Articoli d'Agricoltura pubblicati nel Giornale del:

ecclesiastico.

Comizio Agrario del Circondario di Voghera, a. 1864 e 1865.

#### D'imminente publicazione:

Ambasceria di Carlo Viscouti presso Federico III Imperatore di Germania per commissione del duca di Milano (1473). Il documento originale appartiene all'autore.

Documenti di Storia Lombarda, illustrati con Nole storiche, che formano parte della Collezione di manoscritti, autografi, documenti storici, codici membranacci e cartacci, pergamene, carte pagensi e cronache patrie, possedute dall'autore.

Una vivida al Museo patrio d'Archeologia e ad alcuni Monumenti Milanesi, schizzi storici ed artistici.

Bibliografia di Storie Municipali Italiane; è il catalogo di quelle possedute dall'autore.

Voghera e la sua autica Provincia; descrizioni, storie, documenti, archeología, arte, corografia, vedute, piante, carte topografiche, ecc. Comprenderà anche la Storia e la descrizione della città di Bobbio e del suo territorio civile ed

R Palazzo del Broletto in Milano e i Conti Dal Verme, lettera al dottor Leone Fortis.

Questa lettera, che fu già stampata in parte nel Giornale Il Pungolo, verrà riprodotta in un fascicolo separato.

Bianca Sforza Visconti in Voghera, episodio storico del 1496 con documenti inediti.

Una corsa all'Abazia di Morimondo presso il Ticino, reminiscenze.

La Casa della Carità in Milano, nuovi studi con documenti inediti posseduti dall'autore.

AI DEGNI FIGLI

DEI

GENEROSI TORNASCHI ANTICHI

QUESTE PAGINE

DI

PATRIA STORIA

IN TRIBUTO DI ALTA STIMA

E SPLENDIDO ESEMPIO

DEDICA OFFRE E DONA

L'AUTORE

### Cortese Lettore!

Da un pensiero trassi questo affrettato studio, da pochi appunti questo qualunque siasi lavoro.

Si suol dire: l'occasione fa conoscere l'uomo. Fu dessa appunto, in questo caso, che mi pose la penna in mano.

Sempre fia qui un fatto accidentale mi porse motivo a sericere or sopra un argomento, ora sopra un altro. Sette anni or sono, la vista di unu casa abitata da poseri vilitic cadente in isfuscio, mi spinse a trattere in un giornale agricolo la questione doi contadini o dello casa coloniche, invocamo di miglioramento di queste per la salute di quelli.

Una controversia in materia economica mi eccitò a dettare alcuni pensieri sull'agricoltura in rapporto all'economia politica ed alla proprietà,

La minacciata rovina della Chiesa di Santa Maria

della Pietà detta del Rosario in Voghera mi condusse a tessere la storia sua e quella dell'unito concento. Fu la speranza di ceder ristaurato un antico monumento, che mi suggerà d'ilhestrare l'Abbazia di Sant'Alberto di Butrio sui primi colli dell'Appennino nella provincia di Pacia; fu il dolore di veder colpito dalle inesorabili innee di malinteso rettifito una preziosa facciata, che mi deltaca la memoria sul Portico di San Celso in Milano.

Il desiderio di poter salvare i monuncuti più interessanti e preziosi dal pericolo di distruzione o guasto, di cui sano minacciati in guesto secolo materialata e positico, si fece ardito a proporre la creazione di giunta d'antichità provinciali e comunali, che docessero volgere i loro studii e la loro opera in ranteggio delle nostre arti belle, Un augurio per Augusti Sposi, un voto per la diletta patria, nell'occasione faustissima delle nozze delle LL, AA. RR. il Principe Luberto e la Principessa Margherita di Pienonte, mi portò a contessere breci notizie biografiche intorno alle splendide figure di Margherita ed Emanuelo Filiberto di Savoia; la brama di invogliare alla raccolta e publicazione di carte riflettenti la storia italiama uni fece dar fuori un ragionamento sull'importanza dei patrii documenti, aggiungendo alcuni cenni sulle mie culletioni. A correggere un errori storico intorno al celebre Carmagnola, incorso negli studii per una lapide commemoratica sul suo palazzo in Milano, compilai la memoria sul Broletto ed i Conti Dal Verme; finalmente la scoperta reventissima di armi ed aggetti antichi, mi sregilo l'idea di scrivere questa breve illustrazione storica sopra il borgo di Torno.

Adunque riguardando l'intenzione, accetta benignamente l'opera.

Queste pagine, che tracciai di volo nel desiderio di trattenerti sopra una scoperta ancor palpitante d'attualità, abbiale, carissimo lettore, in conto di un semplice schizzo, non di un quadro fisilo.

12 Aprile 1870.

A. Cavagna Sangiuliani.

### Idea generale di Torno -- Sua antica importanza Condizione attuale.

Sta l'amenissimo paseo di Torno a quasi cinque miglia al nord-est da Como, sulla destra sponda del Lario, al piodo dei monti, in ridente positura, o sopra un promontorio chiamato precisamente la Punta di Torno, che si protendo buon tratto nelle acque, e circuisce e limita in parte il secondo bacino del lago (Vedi la Tav. I). Presenta il borgo di Torno all'occhio dei naviganti l'aspetto di una piecola città foggiata ad anfitoatro, dispostio in una lunga corona di case. È uno dei pià allegri e importanti laoghi delle spondo Lariane, e perchè adorno di bello abitazioni, con giarditi ameni che s'innaltano a guita di terrazzi, per cui fanno bella mostra tra gli orti e i vigneti, e perchè ricco di pregiati monumenti antichi, di grandiosi palazzi, di eleganti villo e di literessanti memori storiche.

Era però Torno, in passato, luogo assai più considerevole che non al presente, mentre prima del secolo XV era borgo insigne, ricco, potente, popelato, industrioso e commerciante. Torno cuulava colla stessa città di Como, si per l'armi e si per il commercio; fra le discordie civili perè ebbe a patire l'intera rovina.

« Quanti abbondano in questa povera Italia i tristi monumenti
dolle risse e delle lotte fratterno » (1). Conumpue nelle vicende
coi Comensi abbia sofierto la calamità dell'eccidio, pure venne
tosto ristaurato, e di ne processo di tempo adorno quasi totalmante, che poco lasciava travedere gil antichi danni, poti bornar
presto in prosperità per le molte fabbirciale di pannine che vi
florirono, introdotteri dagli Umiliati, i quali vi stettero a lungo,
o cio dino all'epoca di loro soppressione. Por poco poi conservossi nel folice siato ottenuto col favor del commercio, perche tutto avani sul principio del secolo XVII (2) entre tito avani sul principio del secolo XVII (2) entre tito avani sul principio del secolo XVII (2)

Ridentissimi sono i dintorni di questo illustre luogo, per l'amenità dei vicini monti, e per le deliziose ville che ivi sorgono a foggie bizzarre, con giardini, serro, boschotti, terrazzo, rovine artificiali e tutto quanto l'arto può ritrarre dalla natura in simil genere.

Motta parte del suo territorio è coperta di orti, di giardini, di vigneti; il resto ha boschi castani e pascoli; tutti divisi romanticamente da pittoriche cascate, formato da fresche sorgenti che rumoreggiando scaturiscono da antri fra sassi e museo.

## (1) C. Cantú.

<sup>(2) ... ..</sup> nac ipsem heats litter Turi promosterius; is quo oppidus per grabas alifectum, noca instavation referenti. Quera csin afficiti adaren belli successa gallicem nunes contomecias, est, usi cideri eclari, constantius collainest, incessiis patria interpretiei, studii esi punas dederunt. Descriptio Latti Lecup, Paril Jovii, pag. 20.

L'interno del paese ha antichi edifici e bolle case fronteggianti una piazza in riva al lago, e alcune contrade tendenti ai monti.

E ciò basti por ora a dare un'idea generale di questo borgo, il qualo, con le armi scoperte e con le suo singolarità storiche ed artistiche, mi dà eccellente e cara occasione ad intrattenore il cortese lettore.

II.

Excavazione del Porto — Primi oggetti apparsi — Proseguimento del lavere — Sceperta delle armi — Riuniene dei pezzi archeologici presso il Prepesto Parroce di Terno

Intrapresa, negli ultimi giorni del fobbraio e nei primi del marzo, un'escavaione generale del porto di Torno, onde randerio più comodo al riparo dello barcho ancho di grossa mole; 
dopo pochi colpi di vanga, con sorpresa doi lavoranti, per caso si fa ad appariro un oggoto di rinsolita e strana forma; osservato tosto attentamente dal Preposto Parroco di Torno, don 
Baldiasaro Bernasconi, che amantissimo e intelligonio cultore di patrii studii, sava sorregliando il lavore oldu vira speranza 
che potesso riuscire profitsvole anche alla scienza archeologica, 
s'avvido che era un'arme antica. Più forto allora fecosì nell'animo suo la speranza di riavenire in quel pantano altri preziosi 
oggotti, e più diligentemente fece proseguire l'opera di spurzo 
ed abbassamento del porto.

Di mano in mano che l'escavazione progredira, nuoro armi, nuoro anticaglie si presentariono all'orchio esperto del degno ascendote, che tenendo conto di ogni più piccolo e minuto pezzo archeologico, con quell'amore e con quella soltecitadino che distingue il vero amatore delle patrio cose, tutto riunira nolla casa parrochiale come saero depesito e importante monumento della storia locale (1).

III.

Mia corsa a Terne — Origine di queste stadio — Descrizione degli stili, dei grossi coltrili, di una freccia, delle lancio e delle spado — Lettero e menogrammi.

Desidereso io di salutaro e redere l'amico mio don Italizaaro Bernasconi, e passaro qualcho con nella sua grata compagnia, portatomi negli ultimi giorni dell'appeas acorso marzo a Torno, ho potato redere da vicino tutto lo armi oi diversi altriogotti i ri scoperit, e guidato a mio hervissimo studio dallo intolligenti ricerche ed investigazioni dell'amico, ho potuto meglio esservare i singoli pezzi o formarui altane i dece e pochi pensieri; idee e pensieri cho ora in fretta pressuoto al publico,

<sup>(1)</sup> Mi piace constator e rendere noto l'appoggio ch'egli chie dai borghigiani di Torno, che conseii dell'antia importanza della patria lore, attamente apprezareno le fatto scoperte, e lici di un documente colemne della paratta gioria, se ne curstono come di cosa di persenale e reciproco intercoc.

noa come uno studio completo sulle scoperte di Torno, ma semplicemente come un brevissimo cenno che valga ad invogliare altripiù di mo addoutrato negli studii archeologici, e meglio provvisti delle necessarie cognizioni, a minatamento conservarie, a seriamonte studiario, a singolarmente illustrarie; cosa che reputo riuscirà di maggior decoro e di grandissimo vantaggio alla storia locale di Torno non solo, ma bensì anche a quella comense e lombarda.

Sebbene il crescere delle acque abbia troncato il lavoro d'abbasamento del porto e con esso la ricerca dogli oggetti, pure già ne farvon scoperti più di trenta, che vennere disposti in bell'ordine dal solerto preposto Bernasconi nella sua sala di ricevimento. Così collocati vi ammirisi sei stili o pugnali, vari grossi coltelli, alcune lancie, diverse spade, ed una freccia. Inconincierò dagli stili, che sono benissimo conservati e di varia grandezza e forma.

Uno fra essi, vero pugnale italiano, lungo 31 centimetri (Vodi II N. 1 della Tavola II) conserva perfettamente intatto il rivestimento dell'impugnatura, il quale sembra di osso di cervo e mostrasi lavorato a faccio e scanalature con un pomo d'ottone a forma rotondeggiata; altro stiletto pure italiano lungo 31 centimetri (Vodi ii N. 2 della II Tavola) presenta tuttora alcuno traccio di impugnatura di radica o d'osso bianco, di eleganto foggia, con il capo intagilato piuttosto finamente; un terzo notasi per un grosso pomo in capo alla guardia, la quale si divide in quattro punte, tendenti verso la lama, 3 il più lungo di tutti, misurando esso 37 centimetri (Vodi ii N. 3 della Tav. II). Un quarto coi fori cui s'attaccava il rivestimento dell'impugnatura, à lungo 30 centimetri (Vodi ii N. 4 della Tav. II). Tutti gil Tava, il nugo 30 centimetri (Vodi ii N. 4 della Tav. II). Tutti gil

stiletti sono italiani, ed hanno le lame piatte e taglienti da amho i lati perfettamente in buon essere (1).

Fra i varii grossi coltelli riavenuti, due specialmente meritano d'essere osservati, l'uno per l'impugnatura dorata e la lama damaschinata in oro, l'altro per la formidahilo larghezza della lama.

Singolarissimo è un pezzetto di ferro a punta triangolare in un'estemuità de forato nell'altra (Vedi il N. 5 della Tax, ), che crederei per la punta di una freccia, la quale sarà stata infissa sopra una piccola asta onde essere lanciata a ferire inaspettatamente il menico.

Vidi, nella recente Guide des annateurs d'armet, publicata a Parigi da Augusto Demmin, illustrate a pag. 484 varie freccie, che confrontate con la nostra, m'accertai esser uguali; per ciò da attribuirsi insiemo a quelle, che vengono dichiarate lunghe 14 centimetri, lunghezra non raggiunta dalla nostra perchà rotta, alla fine del decimetra socolo.

Fra gli oggetti scoperti a Torne, di maggiore importanza, sono da annoverarsi le lancie e le spade.

Cinque sono le lancie, da una piccolissima, e cioè lunga centimetri 31 (Vedi il N. 6 dolla Tav. Il), ad una grande quasi 80 centimetri (Vedi il N. 7) nella massima lunghezza del ferro dal capo che veniva infisso sull'asta alla punta micidiale.

In questa lancia figura una marca speciale incisa su ambe le faccie, composta da due M in istile prettamente gotico, poste

<sup>(1)</sup> Il pugnalo, scriro il sig. Meyrick, foce sempre parte, unitamento alla spada, dell'armi della cavalleria a cominciare dal principio dei XIV secolo fino verso il 1720, tempo in cui essendo stata abbandonate le armature di ferro si mò di portario più lungo, e qualche volta tenno luogo della spada.

una di fronte all'altra, con due stelle a cinque punto. lo opinerei che questa marca, sia semplicemente l'indicazione che l'arma ora stata fatta da un armaiuolo milanese, ove le fabbriche di armi salirono in grande rinomanza.

Nà nel libro del Demnia, nò in altri lavori speciali da me consultati, ho potuto riavenire noddifacente spigazione di questo monogramma, e neppare di altro esistente sopra una più piecola lancia, e composto da due grandi cerchi rispetitivamente servanti un più ristretto givo contornato da otto piecolistimi cerchietti; posti questi due grandi cerchi di fronte a due mezre lune unite singolarmente a duo piecoli circoli.

Lo altre lancie nulla presentano di particolare trame due fori (Vedi i N. 0 e 8 della Tav. II), di cui non mi venne dato comprendere la significazione o l'uso, e che s'aprono presso il ferro che veniva infisso sull'asta, e dol perfetto stato di conservazione, cora sommamente ammiranda e della quale cercherò darne in seguito la causa presumibilo.

Quattro spade intiere e due tronchi compiono la serie delle armi guerresche di offesa fin qui sterrate a Torno.

Tra le spade sono a notarsi specialmente tre, una rotta per meth, ma completa, e assai hen consertata nell' esta en ell filo della lama che è piatta e tagliente da ambo le parti. Ci si addimostra chiaramente per un'arma degli antichi Italiani, per una vera spada italiana, è tutta diritta, e lenga un metro e qualche centimetro dalla punta al capo doll'eian, mentre la lama soltanto misura da sè quasi un metro. Colla scorta della preziosissima oporetta del Demmin ho potuto farmi certo che quest'arme, raffigurata nella Tavola II al N. 0. ha comune la specie con quelle germaniche e francesi; ed appartiene al do-

dicesimo secolo. Se ne rinvenno poco tempo fa una consimile a S. Agata do' Goti nel Napolitano, ma cho solo misura 90 centimetri, o quindi circa 15 meno della nostra.

Altra spada, che apparentemente rassoniglierebbe a questa, dalla curra della difesa ed a alcuni fregi, deres i judicare del secolo decimoquinto (Vedi il N. 10 della II Tavola); è più lavorata ma più corta, misurando solo 68 centimetri. La terra spada che notatò meno antico, ma essa pure assai pregerole, è lunga un metro e tre centimetri (Vedi il N. 11), e quasi intatta in tatte lo sue parti; presenta nua guardia: riparata da più giri di forro conterminanti in un solo cho si tiene staccato dall'impugnatura per un centimetre; ha sulla lama qualcho vestigio di inargenitatura, e confrontata con un diseppo dato dal Demmin, devesi tenore come appartenente al sodicesimo secolo, quindi dell'enoca suarannola.

I due tronchi di spada mostrano d'essere parte di duo enormi spadoni, di quelle spado chèr'anno golare il sangue nelle vene al solo voderle ora tranquillamento appese in una qualche pacifica armeria, ove all'infatori della torche memorie, nulla più conservano di guerresco e di fumbible. Lon di questi nostri tronchi porta sopra una sol faccia della larga lama un'inscrizione disposta su due lineo chiuse alle estremità da quattro piccole croci. Che cossa dicano, che cosa significhino questo iscrizioni, non ho potuto comprendere esattamente nei brevi momenti concessi all'esame fuggitivo di tutti gli oggetti antichi raccolit e conservati gelosamente dal mio buon amico Bernasconi. In ogni modo io credo di grave interesse per la storia e per la sciena archeologica lo studio attento di quello parole, le quali certamento potranao servire di chiara luce, di sicura







To an Clooke



guida nella investigazione dell'epoca precisa cui appartengono le diverse armi, dell'artefice che le foggiò, dei guerrieri che se ne servirono, del quando qui vennero, e della causa che ce le fece ritrovare in simile luogo. L'insiemo di questa, la sua massiccia forma, la larghezza della lama (centimetri 6), le sue linee, il disegno speciale dol pomo, dell' impugnatura e della difesa (Vedi il N. 12 della Tavola II), confrontate tutte queste condizioni attentamente con la forma generalo di un esemplare di spada offerto dal Demmin, ce la fanno attribuire al decimoterzo secolo, e meglio agli anni fra il 1200 e il 1250 circa. Mentre in quella vece le parole fra le duo nominate croci risponderebbero quasi alla lezione di Iohanes Melecris, e cioè Giovanni Malacrida, nome di un capitano Tornasco, che figurò nelle guerre sul principio del XV secolo. Io suppongo meglio attendibile l'opinione che l'arme spetti al XIII secolo, e che solo una qualcho rassomiglianza nello lettere induca troppo facilmente ad un'idea che sorriderebbe ad alcuni, ma che non devesi tenere come seria.

IV.

Sperone — Tribolo — Piccoli coltelli o pezzi di ferro Chiodi da barca — Stato di conservazione degli oggetti scoperti.

Oltre le armi guerresche, che ora o bene o male conoscete già, si rinvenne e figura di fianco ai nominati oggetti un ma-



gnifico sperone lavorato (Vedi il N. 3 della Tavola II), stapendamente conservato e munito tuttora della rotella con cui il
feroce, alitante e baldanzoso guerriero alizava e gettava nel
flero della mischia il focoso e ardente destriero. Le acutissime
punte di quella rotella ci dicono quanta fosse l'ardente brana
del cavaliere d'essere sempre il primo tra i primi. Era però
sempre la bramosia di gloria belligera che facetta lacerare con
que sproni i anaguionienti flanchi del generoso animale, o alle
volto vaghezza del nomo di valente cavaliere, o delicato palpito
d'amore nel galoppio elegante sotto a qualche marmoreo balcone, ove la bella tremante e lieta sospirava il passar ardito
dell'amato cavaliere? Nel nostro caso è a supporsi che questi
aproni appartenessero a qualche soldato delle civili fazioni,
che per tanto tempo d'ispero il nostro passe.

Solo potrebbe occitare meravigita il rintvarare qui fra merzo a così aspri monti, allora più cho presentemente sprovvisti di strade e di vie disposte allo scorrazzaro di grosse cavalcature, un arnese nasto soltanto dallo guerresche cavallerie; quasi a toglierci da oggi dubbio, la sorte, la fortuna, ci volle fornire un documento che giustificasse in modo indubitato la possibile un desistenza in questi luoghi nelle passate età, di qualche soldato a cavallo, che venendo dalle strette e tortuore viuzze dei mosti, piombasse addosso al poreri Tornaschi a renderne più spaventosa, più terribile la strage e la rovina.

Tra gli oggetti scoperti nel fango del porto di Torno, spicca appunto uno di quei ferri, che chiamati anticamente triboli, con quattro punte, si seminavano per le strade onde trattenero il nasso alla cavalleria nemica.

Del resto, con quali strade, per quali vie, Annibale passò e

fece transitare le Alpi alle sue milirie, a' suoi elefantif Oli Apennini non furono percorsi in ogni lato dalle truppe romane quando vennero nella Liguria a distruggere Libarna, Velleja, Clastidium, Iria' In qual maniera percorsero immensi paesi i barbari Gott, Unni, Visigot, Eruli, Ostrogoti, Borgognoni, che eni secoli IV, V e VI invarsero il nostro ubertosistimo suolo?

Altro aperone, non scoperto nel porte, ma ritrovato pintosolo lungi dalla Rica di Torna, nella rianion della Riciacca, figura ora nella collezione; venne esso donato dal cavaliere Juva, e si presenta molto irruginilo, e credo che possa appartenere al decinoquatos secolo, mentre quello più riceo emeglio conservato, riavenuto negli ultimi scavi del porto, ha tutti i caratteri dell'Opulenza magnuola.

oltre gil stili, le spade, i grossi coltelli, le lancio sommariamonie indicate e nominate in questo abbozzato schizzo, brevissimo cenno, quasi semplice indico (1), sono raccolte nell'interessante collezionica dovata alle cure del Preposto di Torno, altre ferrea antichità pure ritrovate e flago del porto, come motti piccoli coltelli di variatissime forme e dimensioni, con impagnatura di diverso metallo e lamo foggiato differentomento; alcuni cacchiali in ottone con manico inclose, qualche audichissimo chiodo da barca ed altri varii pezzi di ferro, si quali dopo studos specialo si potrà dare singolar valore, e si potrà attribuiro un particolar usu

Riguardo allo stato quasi perfetto di conservazione di tutte

<sup>(1)</sup> Ripeto qui, che questi censi vennero formati opublicati in fretta, onde l'importanza dell'attualità non si raffredèsse coi volare del tempo. Le armi vennero acoporta nel marco e il lavoro incominci\u00e3 a passare estto i torchi nel principio d'aprile. Siami così, corteso lottore, naccor più indalguato!

questo armi e di tutti questi oggetti archeologici , azzardo l'opinione che lo si debba attribuiro all'essere rimasti alla profondità maggioro di un motro, in una terra mancante di roagenti corrosivi, e così pantanosa e compatta da toglieril intieramente all'azione dell'aria, mantenendoli sempre nelle proprie primitire condizioni. In oggi modo, è questo mi fato il altissimo interesso.

v.

Rifessioni sul luoghi ove si facero le scoperto — Il porto e le mura che lo cingevano anticamente — Porte esterne al melo — Primo schizzo sulle fortificazioni — Darsena di salvezza — Sindi sulla forma e sull'uso della Darsena.

Abbiamo osservate le armi, esaminati gil oggetti singolarmente; ora cerchiamo di sudiare quanto possano valere storicamente, cerchiamo di scoprire — confrontando, e il luogo in cui vennero rinvenuti, che stabilisce l'offesa e la difesa possibile negli attacchi; e la forma di ciascuno, che ce il chiarisco per armi ed oggetti di duo epoche diverse; e le fasi storiche di Torno, che diedero occasione a molte guerro do a furiosi combattimenti — a quale età possano essi risalire e per quali fatti siansi qui riavenuti; corchiamo infine di comprendere a quali avvenimenti vano legati.

Desiderando conoscere precisamente il luogo ove vennero scoperte queste nostre armi, e dico nostre, inquantochè, entrate nel campo dei notiri studii, delle notire ricerche, delle notire investigazioni; pregai l'amico onde mi volesse accompagnare sul teatro delle operazioni di scavo e di abbassamento: appena discesi egli mi indicò tosto il lato occidentale del porto, per quello che diede la maggior quantità di armi, mentro poche so ne trovarono nello altre parti.

È cinto il porto di Torno nel lato orientalo dalla piazza comunale; ad austro ed a borea da vecchie case con antichi portici; ad occidente, appunto verso il lago, dal molo, grossa muraglia, aperta nel centro al passaggio dolle frequenti barcho commerciali e delle eleganti lancette di diporto.

Adunque nella parie occidentale del porto e più precisamento nell'angolo sud-ovest, vicino al molo, si rinvenno la maggior copia delle armi; noto specialmente questa circosianza come quella che adattandosi ad alcune condizioni storiche e topografiche dei luoghi, ci servirà di scorta nelle nostre indagini.

Perchò più in quell'angolo che altrovo erano i Perchò cosl presso alla muraglia del molo i Perchò assieme alle armi e in quello stesso luogo si trovarono alcuni vocchi e grossi chiodi da barca i

Sempre sostenuto in ogni mio pensiero, in ogni mia idea dall'amico Bernasconi, ho potuto verificare come, sebbene ora il tempo, alcuni ristauri, moli riadattamenti voluti dallo attuali abitudini abbiano in parto mutato l'aspetto antico dei langhi immodiatamento circostanti all'angolo del porte che ci dicdo coi suoi nascosii tesori archeologici occasiono a questo studio, esisteva sotto la casa che sorge ad anstro del porto stesso e precisamente di fronte allo spazio ovo riposzana lo nominiato armi, un largo porticato che a guisa di darsena, era per mezzo

di comoda apertura in diretta comunicazione col porto, e per mezzo di un'orta scala e due porte, delle quali una abbastanza larga, e l'altra assal ristretta, atta a lasciar passare un solo uomo per volta, coll'interno del paese.

Qui presso una porta nelle mura di fortificazione del borgo, apriva direttamente al lago. Questa porta ha il riscontro in un arco che si vede tuttora nel lato opposto del porto. Certamente questi due archi o porte erano lo entrate e le uscite ordinario del borgo, che eviva ciuto all'interno da valide mura, le quali verso il lago si conterminavano nella grossa muraglià del molo, aperta nel mesto come indicammo, al libero passaggio delle barche del Tornaschi e dei forestieri. Il muro del porto è un poco rotondeggiante, quasi ad uso di lunetta, e portava, nel lato destro di citi vi entra, una torre, della quale, sobbene scomparza, ne rastò sicura memoria; essa poi facera sistema con il campanilo della chiesa parcchiale, antica torre fortilitati.

Vediamo a cosa pob servire questo dettaglio topografico. Io sostengo fernamente, tutto quel fernamente che è concesso di poter stabilire a noi del secolo XIX in fatti e in cose dei secoli XIII, XIV e XV, cho la darsena essendo, e così prossima al porto e in diretta comunicazione collo stesso, e così sersata presso le fortificazioni, e così apprestata allo sfogo con due porte di cni vedemmo una grande e larga, che lazciava libero il passo nei tranquilli e regolari momenti, e l'altra strettissima, adattata al passaggio di na nomo solo, utilizzabile soltanto quando si volera impedire un inseguimento minacciato dalle forze nemiche; e così collocata presso di una via che brovemente conduce all'interno del passo: e così beno con questa stessa via messa la comunicazione, che quella darsena dovera

essere un luogo di salvamento delle navi che, inseguite nelle aperte acque del lago, fuggivano prestamente nel porto e qui sotto si riparavano dai fuochi che potevano essere lanciati dalla nemica flottiglia.

V

# Cause generali del rintracciamento nel porto delle armi e delle altre anticaglie guerresche.

Lo barche dei Tornaschi inseguito nel ritirarsi e coprini sotto questa darsena piegavano a destra, e appena entrate nel porto, si serravano rasenti al molo per più frettolosamente e meno ecoretamente porsi in salvo; correndo prosso il molo, che era una grossa ed alta muraglia, nel breve tragitto dalla entrata nel porto alla darsena, erano abbastanza riparate dai colpi che venivan loro tirati addosso, entrate che fossero nella larga darsena, essendo coperta da solida volta, vi stavano sicure da ogni getto di cese incendiarie; se non che se fossero state fin qui inseguite dal nemico, venivano abbandonate dai soldati, i quali sortivano da una o da ambedue le porte superiormente notate, e che immettevano nell'interno del borgo, e quivi si rafforzavano nella rocca a nell'interno del borgo, e quivi si rafforzavano nella rocca a nell'interno del borgo, e quivi si rafforzavano nella rocca a nell'interno del borgo, e quivi si rafforzavano nella rocca nell'interno del borgo, e quivi si

È a credersi che in qualche combattimento, fra i molti in cui tanto acerbamente si sfogarono le irrequiete gare ed ire municipali degli abitanti di questi ridentissimi luoghi, od in qualche attacco tra i vari che ruppere contro le mura di questo luogo, le navi Tornasche figgite non tanto prestamente da potersi riparare nella darcena, fossero state colte appunto a metà del tragitto fra l'entrata del porto e quella della darcena, e costa assalito, incendiase, afiondate. Capitani, soldati, armi, navi, tutto perì; i poreri Tornaschi dall'alto delle torri videre e piansero la miseranda strage dei fratelli, dei figli, morti per la antezza della patria!

Ecco perchè in quel lato del porto, presso il molo, tra l'imboccatura e la darsena, si rinvenne la massima parte delle armi di Torno; ecco perchò assieme alle armi si ritrovarono chiodi antichi da barca!

lo crelo che le due nominate entrate esterne del porto servissero semplicemente al bisogni confinarii del commercio attivissimo che Torno manteneva non solo coi luoghi circostanti, ma anche con lontani paesi; impunatochò sarrobie stato ben difficile l'approcher alla rivi innanzi ad esse da una navo, in simile condizione, perfettamente alla scoperta, e esto l'infuriare continno e vivo del colpi neuella. Avvertenza che maggiormente prova l'asserto di un approdo interno, nel porto, riparato da archi e volte e messo li comunicazione diretta col centro del borgo; e con questo, la possibilità del caso di alcune navi soprafatte dalla corsa dei nemici e perito con armi e baggallo, come si suod dire alla buona, mentre correvano al riparo.

## VII.

Studio sulle opoche e sui fatti, cui debbonsi riferire le scoperte armi, col messo della storio di Torno, e con l'osservezione della diversa forma delle stesse armi.

Studiato alla meglio il perchè del trovarsi nel pantano di quell'angolo sud-ovest del porto di Torno le nostre antiche armi, e spiegate frettolosamente le causo speciali cho costl ce le focero trovare, coll'appoggio e della natura del luogo stesso, e della formazione topografica delle circostanti mura del molo e delle fortificazioni, o dell'esistenza di una darsena di salvamento, e doll'uso delle duo porte che da questa immettovano sulla via; passiamo a cercaro e ad investigare lo epoche presumibili cui spottano le nominato armi, rotrocodondo un tantino nel corso dei secoli, ragionando un pochino sulle diverse fasi storiche, commerciali, industriali, economiche, ecclesiastiche e politiche di Torno, cercando nella sua storia e nelle guerre da esso sopportato quali avvenimenti medioevali noi dobbiamo stabilire come punti cardinali sui quali convergere gli studii storici ed archeologici che ci possano fornire questo due benedette date, vere X incognite.

E prima di ogni altra cosa, onde si possa comprendere esattamente l'estensione delle relazioni politiche e commerciali di Torno, è d'uopo schizzarne la sua importanza economica ed industriale.

#### VIII.

Antico etato fiorido di Torno — Commercio — Industria — Stabilimenti degli Umiliati — Ricchesse.

Come già succintamente accennai, era Torno, l'antico Turnum, o Turnium, nei tempi andati luogo di maggiore consideraziono di quanto lo sia modernamento; poichè prima del secolo XV era assai più ricco, industrioso e commerciante.

Pressochè tutti gil abitanti si occupavano nel commercio di qualche ramo d'industria, el i comune di Torro pagava egli solo la decima parte del carichì straordinarii di tutto il territorio commene; il che lo addita per luogo molto ragguardevole ed importante a quell'epoca. Ma quello che più lo rendeva cospicuo e ricco pel commercio, era il lanificio con manifisture di panno, che da tempo antichissimo vi averano introduto gil Umiliati, formandori uno del più importanti loro stabilimenti, quindi portato in sommo grando da quell' attiva popolaziono, venne di molte dilatandosi, e ciò soprattoto perchò molti qi quegli abitanti recavansi in vario parti d'Italia, mossi dal loro spirito commerciante, a portarri le patrie manifisture.

Gerolamo Borsieri, nolla descrizione manoscritta del territorio Comense, ci lasciò memoria dei pannilani, che si tessevano in Torno, e particolarmente nomina quelli che si chiamavano Meschie. Narra egli inoltre, che dopo l'eccidio i Tornaschi si fossero per venti e più anni aggirati sul Bergamasco, e che ristaurando nel 1545 la loro patria, vi procurassero l'incremento di quelle fabbriche.

Alcuni arazzi del Duomo di Como e quelli della chiesa di S. Giovanni sul promontorio, debbonsi all'antica industria e manifattura Tornasca di panni.

Che fosse già ragguardevole il borgo di Torno fino dal principio del XIII secolo, si rileva chiaramente da quauto narra il Tatti negli Annali di Como (1) sotto l'anno 1228, con questo parole:

Non mancavano a Torno ne'di correnti diverse notevoli prerogative che lo rendevano celeber tra gli altri borghi del territorio di Gono. Far luogo mercanilo, ricco, podolan. La divusione del Santo Chiolo (2) gli conciliava venezzano appresso alla città e gli abbanti del Lario. La ciliabità dell'aria e la vicinazza a Conor l'arvexno fatto soggiorno quasi continovo di molte famiglie riguandevoli, dalle quali sociivano nei se-guenti secoli soggetti di molto valore così in dostrina, come in bontà di custo di vivi. La Battidi di S. Abandoi vi avva grossianine cantrae e la Religione degli fimiliati, che in ogni canto d'italia si dilatava con sua gioria singolare, vi pindu no Collegio di Religioso molto esempari, che nell'amo i 1225 viverano con gran fana di santità sotto la pia direzione di fra cilicama filiazzani di Torno.

Noi troviamo nella sua Storia che nell'anno 1423 somministrava il contingente di 10 soldati al duca Filippo Maria Vi-

<sup>(1)</sup> Decade seconda, lib. 8, num. 25, pag. 585, au. 1226.

<sup>(2)</sup> Del quale si parlerà in seguito.

sconti, ed una contribuzione di 1000 florini d'oro, che era assaí forte per quei tempi.

Che ricco fasse questo passe lo prova altresi il lasso e il dipendio con cui i Tornaschi festeggiarono nel 1403 gil sponsali di Bianca Sforza coll'imperatoro Massimiliano. I norelli ed augusti conjugi, oltre ciò, percoracro il lago in una navo bellissima, grande e suspendamente adornata di ricchi fregi e di doviziosì addobbi, il tutto compitto a sospe o cure dei Tornaschi.

Nel 1522 contava 800 famiglie, che è quanto dire 5000 abitanti circa, giacchè a quei tempi le famiglie erano assai più numerose ed unite.

IX.

Storia di Torno — Secoio XIII — Prime divisioni in partiti — Famiglie di fazione diversa — Veduta generale sulle guerre Tornasche.

Borgo tanto ragguardevole, tanto ricco, tanto popolato; ebbe una sua storia particolaro, interessanto ed illustre.

È inutilo qui voler correre troppo addietro nel corso dei secoli, solo teniamei a quanto può fare al nostro scopo, al nostro studio.

Siamo in pieno secolo XIII: nelle città, sovrano il popolo, che nel gran consiglio eleggeva i magistrati; il potere esecutivo affidato ad un consiglio di credenza ed a'consoli. I castelli fortificati dai baroni erano stati scossi dall' nrto popolare; ragricoltura esercitata da libere mani fioriva. Lavoravasi in lana, bambagia, vetro e armi.

Senonchè questo rigoglio delle republiche era inceppato, ritardato, quasi impedito dalle nascenti e ripullulanti gare collo città vicine, tra borgo e borgo, paese e paese, dall'ingerenza imperiale e dalle discordie intestine, agitate col nome generale di Gueld e Ghibellini, e con particolari in ciasenn paese, quali erano in Como i Vitani. I Rusconie i Lambertenchi.

Dal Cantù, nella sua Storia di Como, riloviamo come il territorio fosso diviso esso pure in molte fazioni; e -per esempio, Bellano, Brognano, Corneno, Lomazzo, Musso, Morbio, Menaggio, Nesso, Porlezza, Torno, la Val di Lugano favorivano ai Guolfi sotto le famiglie Albricci, Azzali, Borsieri, Bontà, Bruconorl, Castelll di Menaggio e d'Argegno, Gambacurti, Lavizzari di Valtellina, Lavelli, Malacrida di Torno, Meda, Malerba, Mosconi, Olgiati, Oldrati, Peri, Perlasca da Perlasca, Sambenedetto, Sala, Torriani di Valsassina, Vacani, Vonosta di Tirano, Vitali di Varenna, Villa, Al contrario le famiglie Avvocati, Anpiani, Acqua, Baibiani, Biraghi, Castel San Nazaro, Castiglionl, Cardella, Dumi, Formenti, Ficani, Gaggini, Greci, Imbiavati, Interlegni, Lambortenghi, Lucini, Mugiasca, Muralti, Orelli, Orchi, Panteri, Pirovano, Parravicini, Porta, Quadrio, Raimondi, Rastelli, Rocca, Rusca, Stoppani, Vicedomini teneano a bandiera ghibellina Bollinzona, Lugano, Balerna, Cernobbio, Moltrasio, Carate, Laglio , Colico, la val Marchirolo.

Continua Cantù narrando como « secondo che una fazione prevalesse o l'altra, Como metteasi coll'imperatoro o colle città Guelfe. Perocchè in quol mare ondoso di partiti, qui come in l'impero viene ad ottenere una grande vittoria , mettersi col Ghibellini quando il buon successo inorgoglia il pontefice.... » « Quei conflitti interni, dove l' isola o Torno repugnavano a Como, alla guisa che a Firenze repugnavano Lamporecchio. Semifonti, Carmignano, erano propriamente litigi domestici, che si risolveano colle spade perchè non v'aveva tribunali o forti o reputati abbastanza per sentenziare », continua il Cantà; e in questo devo mettermi in contradizione con lui; mi rincresce scostarmi da un così grande ed illustre nome, ma ogni uomo che ha lume d'intelletto deve tener alto il proprio convincimento. Così dichiaro apertamente d'essere d'opinione diversa della sua, e perchè credo nascere simili contese da vere e profonde rivalità di estensione commerciale, di ricchezza e di potenza; e perchè opino in quell' epoca non molto dispari esser state le forze di Como da quelle di Torno; e perchè in entrambi i lnoghi sentitissimo l'onore patrio; e perchè nei Comensi la bramosia del voler assoggettare Torno intieramente alle proprie volontà, e in questo il desiderio di autonomia, di indipendenza; e perchè

Sì hanno notizie di molte guerre cestennte da quei di Torno contro Como, e principalmente di quelle avrenute negli anni 1202, 1204, 1303, 1407, 1417, 1417, 1512, 1513, 1514, 1515, 1522. Cantà, Lecco, Bellagio, Gravedona, Nesso, ed attri luoghi dei dintorni, rimanevansi pure poco tranquilli; ma sopra tutti mostravasi ardito e forte il nostro Torno, il quale però nella faziono del 1522 subl' estremo cocidio; e rimessosi alla meglio, da quell'esoca in poi si mantenne in perfetta traquellitik.

finalmente l'interesse reciproco voleva da un lato l'usurpazione,

dall'altro la conscrvazione dei diritti.

X.

Prime lette del Tornanchi nel 1292, nel 1294 e nel 1407 — Torno si ribella nel 1417 al duco di Mileno — Dedisione ai Veneziani — Podestà veuto in Torno — Tentativo del Tornanchi contro le navi Comensi — Il horgo ritorna sotto il dominio ducale — Cacciata da Torno del veneto podesti.

Il primo segnale delle civili discordie tra i Tornaschi e quei di Como, per la divisione dei partiti Quell'o Ghibellini, divampò nell'anno 1272 in un' aperta lotta, che diede inugo ad un brillante e celebrato combattimento, nel quale toccò la peggio a quei di Como, che per rabbia si gettarnon in subbuglio nella città; e dovette pacificari li nodesti Divertino (1).

Eransi scontrate le navi dei Tornaschi con quelle del Comensi nell'alto delle acque a mezzo il cammino fra Como e Torno; dopo lungo combattimento e non poche nè meno gravi perdite

<sup>(1)</sup> Pero pitá di su secolo e murso prima, e cido sell'a sano 1120, instanti a Turno violentemente "evano samifiche i somishé sottigité del Lechenia e del Comensi, in su forméshible condustimento, tanto più terribita lequateche molte ence los savi de sus parte e dell'atte, e grande la nestanti l'Ira e l'obio. Il destino seriore a qual di Como, e setti Lechendi firmes fatti prigiene. La questo mammarit, a suscesso a setti dell'atte dell'atte della prima della considerazioni di quito le lore vendette, quando sol 100 insieme cel Constanti o gli allesti intervenzora dilla distribuccione di Millon, quandonta da Faderica.

tanto da una parte che dall'altra, quelle dei Comensi dovettero ritirarsi nel patrio porto, ricacciatevi arditamente dalle navi Tornasche, che dirette con valentla da eccellente capitano, oprarono prodigi di valore e di prestezza.

Sembra in ogni modo che costasse assai caro a quei di Torno Ponore della vittoria, perché fino all' nltimo incerto fu l'esito della hattaglia, nella quale più volte le stesse navi Tornasche dovettero ripiegare sopraffatte dalle Comensi.

Ingrossandosi continuamente il sangue tra le fazioni dei Rusconi e dei Vitani, urtandosi l'una contro l'altra, colla rabbia nel cuore e colle armi nelle mani, sempre più aumentavano le ire e le lotte.

Tale era la città di Como, tali si palesarono i borghi principali del territorio e del lago.

I Tornaschi, divisi tra di lore, essendovi chi proleggeva i Rusconi, chi sosteneva i Vitani, scoppiarono nell' anno 1294, e vennero a zuffa nel mezzo del borgo. Dei capi, dalla parte del vitani restò distesso sul suolo Orazio Carnaresio o Canarisi, tra i più potenti di Torna, e da quella del Rusconi un figlio di Pierro Correggia. Ma essendosi rinforzati i Vitani, cacciarono da Torno tutti i Rusconi. Senonchò recata questa novella a Como, grandemente se ne spaventarono i cittadni che quasi s'alzarono a rivolta. In questo frangente Ubertino Visconte, podestà del comune, seelti dodici arditi nomini dell'una e dell' altra fazione, il mandò ai confini di Torno, con l'ordine che i Rusconi cacciati da quel borgo avesser libero il campo a ripatriarvi e vi ripatriassero (Tipatriassero).

<sup>(1)</sup> Tatti, Annali Sacri di Como, Dec. II, pag. 774, § 140, au. 1294.

Stabilita una pace fittiria tra le parti, che durava già da aleuni anni, el 1407 i Tornacchi, stanchi del Jungo attendere, sotto il comando di Giovanni Malacrida detto il Bajo, d'antica e nobile famiglia di Torno, assaliarono di notte la fortezza di Como, ed entrarono nella stessa città, dalla quale caeciarono gli ufficiali del duca di Milano, ed ove posero a sacco le case dei Rusconi, o fecero non poche altre sugrenzioni.

Giovanni Malacrida mori poco dopo e venne sepolto nella chiesa di S. Giovanni Battista, sopra Torno, ove un marmo con lo stemma gentilizio, sul pavimento, rammenta il suo nome, che alucni vorrebbero leggere eziandio sopra una delle spade state recentemente scoperte nel porto di Torno, legando così all'avrenimento del 1407 parte di queste armi, ciò che io rigettai come opinione erronea, e non confacentesi alla forma ed alla età delle armi stesse.

Noll'anno 1447 era generale dei Veneziani Micheletto Attendolo, il quale avendo assaltato Lecco, vi assedib dentro le genti del duca di Milano. Da Lecco poi scorse tutto il lago di Como, tenendosi verso la sinistra, e s'impadroni di Bellagio e di tutte le altre terre del Lario fin qui a Torno.

I Tornaschi, rihellandosi al duca, non solo accettarono di buona voglia il presidio e il podestà dei Veneziani, ma accompagnatisi con essi, si diedero di conserva a scorrere il lago, e ad imprigionare tutti quelli che si mantenevano nella divozione del duca Filipro Maria Visconti.

Frattanto, per dar qualche soccorso agli assediati di Lecco, si allestirono due navi nel porto di Como, alleata con quelli, nella forma delle marittime navi da guerra, e a queste s'aggiunse una terza che dovera essere relocissima nella corsa. Tutte e tre furono armate, provvedute di vettovaglie, messe in perfetto ordine e inviate verso Lecco.

Fu eletto a comandarle Riccio Castellano, il quale disposta ogni cosa, spiegò le vele ai venti. Senonchò arrivando in faccia a Torno, s'incontrò con alcuni Tornaschi, i quali in altre navi parimente armate, a lui si presentarono arditamente innanati onde impedirgli il viaggio, ma o fosse in questi diminuito l'ardore al momento della prova, o che il trovarsi in minor numero li facesse avvertiti di un esito incerto, retrocedettero alle proprie dimore, lasciando che il Riccio con le sue navi progredisse felicemente alla votta dell'assediato castello.

Alcani storici vogliono dare tinta troppo oscura a questo fatto, narrando che presentatisi i Tornaschi al comandante della flottiglia comense, questi il avesse tanto acerbamente minacciati dell'ultimo esterminio, di averli così sbigottiti, da fuggire indietro affrettatamento.

La piccola armata navale giunta a Lecco, guidata dal Riccio, entrò nella fortezza e caeciò dall'assedio il Micheletto co' snoi Veneziani. Elimanto così in autorità il nome del duca, questi mandò a Como i due capitani Biagio Azeroe e Moretto di San Nazzaro, i quali con Giovanni Ferrari dottor comense vennero a Torno. Non vollero i Tornaschi resistere agli inviati del duca di Milano, ed anzi il ricevottero prontamente e scusarono innanzi a loro la fatta ribellione como avvenuta per violenza dei nemici, e per meglio assicurarii della loro antica fedellà, conseguarono ad essi il podestà dei Veneziani, che fu messo alle stretto e condotto a Milano.

## XI.

## Guerre nel 1514 fra Torno e Como - Amicizia e pace.

Sugli ultimi del 1513 e sui primi del 1514 orasi chiuso nel casello di Masso Giorgio Andrea Casanora, uomo accordissimo, e tra i Pieresi, il più intrinacco di Gian Giacomo Trivulzio. Costuli lo teneva avvertito di ogni cosa, e principalmente dei mail umori che sempe più aumentavano contro lo Strara, e lo consigliava a ricondursi al di qua delle Alpi con novi Prancesi. Egli dal canto proprio studiavane i messi a facilitarne l'impresa.

Appena che i Francesi posero il piede in Lombardia, Giorgio Casanova segretamente si portò a Torno, e sapendo come i Tornaschi fossero inclinatissimi per genio alla Francia, li persuase ad allestir tutte le lor navi contro Como.

Coal apprestate le cose, lo siesso Casanova, i Pievesi del suo partio e i Tornaschi, si posero a corseggiare il lago con alcune navi, incitando i malcontenti a sorgere in armi contro i 
ducali, e commettendo varie ostilità contro i laoghi dell'avvena 
parte. Già raccoltosi intorno buon numero di fautori, stavasi 
disponendo l'assalto della stessa città di Como; i Tornaschi impazienti e più arditi degli altri si portarono intanto a Moltrasio, 
ch'era della fatione ducale, e ne bruciarono molto case; ma Il 
varaliere Pusteria, che teneva in quei giorni il gorerno di Como,

disposto speditamento quanto navi erano nel porto e raccozzato lo compagnio dei sodati, che aparseo erano per il contado, preparavasi a vigorosa difesa. Però non abbastanza confidando nelle sue forze e nella fedetà dei cittadini, temendo essentialmente la ribolitone di quelli di Torno, i meglio armati e i meglio agguerriti, onde rendere vani i disegni dei faziosi, cercò il Pasterla di spargereo tra i medessimi la diffidenza e la discordia. Seppe egli così dostramento maneggiare questa bisogna, che i Tornaschi, poste giù le armi, rientrarono nella dirozione dei duca, e mandarono a Como horo vatori, i principali personaggi del borgo, a scolparsi della sedizione, ed offerire le loro forze in serrizio del governatoro.

Per questa defeziono non tardarono i seguaci del Casanova a sbandarsi. Questo condottiero, che tuttavia trovavasi in Torno, privo di mezir, abbandonato dalla fortuna, tentò salvarsi colla fuga. Ma raggiunio e preso, condotto a Dongo, per ordine del governatore vi fix imiociaci Oli rigio.

Rebuschini, Storia del lago di Como, ecc., Vol. II. Bened. Iovius, lib. 1,
 His. Novocom, Tatti, Annali sacri di Como, Decade III, lib. VII, § 112.

#### XII.

Nel 1515 i Tornaschi assaltano elcune barche di Como e le depredano I Comensi non possono ottener razione dell'insulto ricevuto.

Sul principio dell' anno 1515, continuandosi le lotte tra gli Svizzeri e i Francesi, i Tornaschi avendo inteso come il Pusterla, governatore di Como, volesse partire onde non esser colto alla sporvista da qualche corpo nemico, montarono armati sulle lor navi, o corsero il lago, e così correndo s'incontrarono in alcune barche comensi; le assalirono violentemente, e spogliarono i naviganti di quanto di prezioso in oro ed in argento vi trovarono addosso, e quindi sbarcarono a Borgo-Vico ad alzarri grida di Viva la Francia.

I Comensi maltrattati da quei di Torno, onde aver ragione dell'insulto patito, ricorsero al loro governatore; questi chiamò a giudizio i Tornaschi, che non vollero però comparire.

Ma i Comensi volendo far ragione dell'oltraggio, essi stessi vennero innani a Torno armati ed equipaggiati, chiedendo la restituzione di tutto quando era stato loro con tanta violenza rapito; malgrado ciò i Tornaschi di comune accordo resistettero alle poco benigne intimazioni, perché fidenti nelle proprie forze e nolla protezione dei Francesi; e non vollero reintegrare i Comensi nè dol tolto loro, nè del torto lor fatto; e così questi dovettero ritornare alla città avvilliti e socronati.

# XIII.

Torno saccheggiato dagli Svizzeri il 7 settembre 1515 — Gravi perdite — Dolore e risentimento dei Tornaschi che corrono il lago e mettono a ruba i passi delle sponde.

Ebbero però a pagar ben carà i Tornaschi, e presto, la momentanea baldanna; chi, rimittis in grosso tumere gli Svizzeri presso Como, fu data loro piena licenza dal Pusterla (1) di condurni a Torno e saccheggiare le cate e i beni di quegli abtinatti. Altro non bramavano gli Svizzeri, al ilor natura ingordi, che di acquistare boona preda senza gravo fizica; pertanto usetti da Como, e salli di notet tempo i monti che sorra atanno a Torno, assalirono il borgo sull'alba. Il grosso numero dei menici sopraficeo l'ardimento dei pecibi ma bravi Tornaschi; entrati gli Sviszeri nel borgo, passarono a filo di spada quel troppo arditi che tuttora si opponerano alla loro rapacità. Così il 7 settembre del 1515 fu l'infelier Torno saccheggiato e rovinato intieramente (Vedi nei documenti il N. 1) alla presenza dello stesso Pasterla, che, dalla riva del lago, sopra di una nave armata, mirava imperterricio la terrible strage, quasi opera sua.

<sup>(1) . . . .</sup> Onni constu procurabat Turnum in pradam tradre . . . . Annelie Francisci Muralti Patricii comensis. Mediolani Deelli, 1861, pag. 191.

Furonvi depredate molto ricchezze, e fra queste gran quantità di pezze di finissimo panno, le quali portate a Como vennero divise fra gli Svizzeri. Devosi notare come in questo largo avaligiamento di Torno ebbero a perdervi molte ricchezze gli stessi Comensi, cho quivi le averano poste come in luogo di salvezza.

Poco dopo i Tornaschi tornarono a casa a piangere sullo loro disgrazie, dolenti e pentiti (1), ma tardi, d'aver voluto lottare contro così potenti e numerosi nemici.

Il saccheggio avera durato più giorni e la rovina era tremenda. Con ciò si credette punire i Tornaschi, perchè s'eran mostrati propensi ai Francesi al tempo di Lodovico XII e continuavano ad esserio sotto Francesco I; ma non si fece che esacerbare gli abitanti, i quali più volte ribellaronsi, e, per sostenersi novellamente, armarono, come vedremo, sopra il lago, una flottiglia composta da molte navi, mettendo a contributione i riverani.

<sup>(1)</sup> Stridor maynus et lacrime... Annalia Francisci Muralti, pag. 193.

## XIV.

Sporanze del Francesi - Unione del Tornaschi con quelli delle Tre-pievi 
- Assaito contro gli Svizzeri - Sconfitta di questi - Gli nomini di 
Torno sacchoggiano ed abbraciano alcune caso di Como.

Da Gaspare Rebuschini sappiamo come in mezo a questi sconvolgimenti le Tre-pievi, stanche di più oltre tollerare la tirannia dei governatori delle tre leghe, i quali sordidamento pressavano il paese, si levarono a tumulto e ripresero la loro libertà.

I partigiani dei Francesi, principali operatori di questa sommossa, alzatisi a nuove speranze per le felici imprese del re Francesco, posero all'acque il loro naviglio, onde propagare per tutta la riviera il desiderio di novità.

I Tornaschi, sempre prouti ad ostoggiare e gli Svizari, e il duca, e Come, come quelli che sopratutti i Lariensi ne avevano patite le ingiurie, e come quelli che sopra tutti primeggiavano in parzialità per la Francia, volentieri abbracciarono la nuova occasione di lanciare le proprie forze contro gli aborriti nemici, e coi Pievesi si diedero a perseguitare per tutte le terre del Lario, sopra leste e formidabili navi, quelli della contraria fazione.

Reduci intanto dalla giornata di Marignano, tornavano alle

loro case le malconcie milizie Elvetiche, parte pel lago Verbano e pel Vallese, parte per la via di Tresa; e quelle de'Grigioni, venute a Como, cransi imbarcato sul Lario, rolgemdosi verso Chiavenna. Nian'altra congiuntura poteasi a'Lariensi offerire più opportuna, a soddisfare l'odio da tempo contro questa mazione conoctto, quanto la presente.

I Tornaschi principalmento, ancor fresca avevrano la ricodanza dello spoglio fatto poco innanzi dai Grigioni alla loro terra per consentimento del cavallere Pusterla, che aveva con ciò voluto punirli della preda di quelle navi Comensi fatta, come vedemmo, da alcuni di questi oppidani, in odio del nome Sfor-Esco.

Andavano così con maggiore caldezza degli altri alla vendetta.

Poco lungi dalle rive d'Argogno fu quindi il convoglio degli Svizzeri preso e fermato, e con tanto impeto i Tornaschi vi si gettarono sopra assalitori sfrenati, che tutto fu mandato in iscompiglio.

Alcune delle navi per la confusione e l'imperiain dei reggitori andarono a fondo, molte furono costrette ad arrendersi a discrezione, ed appena alcune di esse, salvandosi al vicino ildo, poterono aprire per la valle d'Intelvi a'fuggilivi una via di scampo verso il lago Ceresio. Tutto il bottino che nella loro ririttata, rebando le amiche terre de Milanesi e de Comensia, erasi dai Grigioni accumulato, caddo nelle mani dei vincitori. I prigioni tuttavia, spogliati delle armi, e d'ogni altro loro bene, furono rilasciali.

I Tornaschi so no riedero a casa gloriosi di una splendida vittoria, ma lordati dall'infamia di una terribile vendetta. Lo storico però e il moralista devono perdonare un atto così duro, attribuendono la causa all'esacerbazione portata negli animi da eccessiva crudeltà, da vera tirannide.

Senonchè i Tornaschi non solo rivolsero le proprie vendetto contro gli Svizzeri, ma le portarono bensi ancho contro i Comensi, e in questo forse eccedettero la misura.

Ecco come andò la cosa. Partiti gil Svizzeri da Como, i cit tadini sertarono le porte della città e guerairono di gesta il castello. Viciarono così l'ingresso ad ognano. Altora i Tornaschi, salito il vicino monte che dalla parte del lago guarda la città, asccheggiarono alcune case poste appena fuori delle mura, e dippoi la sacrificarono alla famaro.

# XV.

I Fornanchi sulla fine del 1515 guidano le suri Francesi al esccheggio di Colleo - Continuazione delle lette fra Torno e Como - Managgi del governatore del Bucato, signor di Lantrec, onde riatabilire la pace - I Tornanchi nel 1531 cercano di austrari selle grazie del moovo governatore di Como - Multa inditta loro da questi - Multrattamenti.

Sul fluire dell'anno 1515, intanto che i Guasconi di Giulio Sanseverino scaramneciarano con gli Svizzeri presso Chiavena, i Tornaschi, esercitati nol navigare, condussero sul Lario alcune navi armate dell'anno a Colico; ove presero a saccheggiarvi il paese, ed armeggiare contro quei terrazzani; e rimastori ucciso nn dei loro, ad istigazione dei Tornaschi, i Francesi diedero il fnoco a varie case vicine alla riva, il quale comunicatosi ad altre, rovinò gran parte del paese.

Sempre continnavano le inimicitie tra gli uomini di Torno ed i Comensi; anti nel 1518 dovette recarsi a Como il governatore genorale del ducato il uliano por Francesco I. di Francia, Odetto di Foix, signore di Lautrec, maresciallo, a sopire le rotture cho passavano tra Graziano Garro comandante di Como ei Tornaschi.

Nella continua alternativa or di Spagmooli, or di Francesi padroni in Como e nei dintorni, avvenne che nel 1521, cacciate da qui le soldatesche di Francesco I, comandate in Como da Giovanni Vandanesto, vi entravono quelle spagmoole sotto gli ordini di Perdinando Davalo, marchese di Pescara. In questo frangente, parte dei Comensi di fazione francese segui l'armata gallica, e parte si comperò con denaro la grazia degli Spagmoole i rimase in patria.

I Tornaschi, noti per antica fedeltà ai Francesi, temendo lo sterminio del loro passo in simile mutazione e di Stato, e di cose, e di governo, ricorsero ad una dama della casa Trivutzio, parente del marchese di Pescara, e per intercessione di quella si sottrassero al pericolo dell'imminente rovina.

Tempi calamitosi per questi luoghi non solo, ma calamitosissimi per l'Italia tutta!

Per poco valse però la protozione doll'illustre dama in favore dei Tornaschi, inquantochè venuto in seguito a governatore di Como il coute Bartolomeo Martinengo, marchose di Villa Chiara, sospettati da questi per inclinatissimi al nome francose, li condannò alla multa di una grossa somma di denaro, che però, e fecero benone, non vollero mai pagare. Vedendo il gorernatore l'insistente diniego dei Tornaschi nello shorso della somma domandata, comandò ad Ermete Visconti, duce di alcune truppomilanesi venute poco innanzi in Como, di andare con la sua sodidateca a Torno e rorinarko. Senonchè sombra che l'animo dol Visconte, meno duro e meno propenso al male di quanto fosso quello del governatore, abbia di molto diminuito il rigoro del mandato ricevuto, nell'eseguirio in maniera mono crudele.

In ogni modo nei Tornaschi, questo fatto non poteva certamonto che far crescere l'odio già ormai antico contro gli Spagnuoli; e cho sarebbe scoppiato violentemente se si fosso loro offerta la congiuntura.

#### XVI.

Bionimari delle fazioni — Prans dei castelle di Monse — Gina Giocoma de Medici sominiare profetti dell'artico — Mevinantel disso Estiglia di Exmete Tisconti — Battaglia tra Spagnanli o Francesi prasse Billagli — Secontita dei primi — Nueve operanse dei Trenscoti e dei Trenscoti — Lautreca Treno — Attacchi cartosi la mara di Como — Genergioli tra Teranachi e Comessi tanto nal laye che sulle rive — Prima idea d'una imprassa costra Treno.

Sobbene con Milano fosse estosa quasi a tutto il suo Stato la signoria dell' imperatore, pure non cessava la guorra. Qui più che altrove ribollivano le fazioni. Musso era ancora tenuto dai Trivulziani, Locco e Menaggio dalle armi francesi.

Gian Giacomo de' Medici, milanese, coll'audacia d'un capobanda applicata in grande, nè rattenuto da scrupolo alcuno, nè da principio stabilito o da tradizione politica, religiosa, sociale, come lo giudica Cantù, rososi formitabilo coi delitti arrivò por ingano ad impadronisi dolla rocca di Musso.

Era stato fatto il Medici profetto del Lario, e a lui aggiunto nel comando Ermete Vicconi, con una squadra il nava irmate sulla spiaggia di Como e quattro compagnie di Spagnuoli; in principio del 1522 veleggiò questi vorso Bollagio, e vi assutò, node troncare, increocicchiando in quella caçuo, ogni comunicazione tra le Tre-pievi e Lecco. Ma l'imperizia di questo capitano rose vana ogni impresa; imperciocebb presentatosi il Lautere, colla numerosa sua classe inanzai a Bollagio, che qui cra venuto da Cremona, volonterosissimo di combattere, Ermete fu per modo bispottito dalla prevalenza dello force meniche, che senza appigliarsi ad aleun partito, poichò furono esse vicine al lido, abbandonata la terra, salvossi colle sue gonti nel monti, o per disagiosi sentieri si rittiò a Como, abbandonando tutto il navilo in signoria del Francesi, che molto opportunamente il rivolerco a dano dell'i Strezceshi.

Questa vittoria del Lautrec atterri tutti i Cesarei, e tosto il Medici e i suoi colleghi Antonio e Giovanni Del Matto pure si ridussero a Como e tacquero.

Per tali coso ridestatisi a speranza tutti coloro che per genio erano inclinati alla Francia, e prese animosamente le armi, tutto il Lario era tornato altra volta al loro partito.

Il Lautrec condottosi allora a Torno colla sua classo, prese

ad infestare, scortato nelle belligere imprese dagli arditi Tornaschi, i dintorni stessi di Como, ponetrando colle sue navi e con quelle dei Tornaschi, nelle precipitose scorrerie, fino sotto le mura della città.

Narra il Tatti como per sette mesi, a cominciaro dal febbraio del 1352, era ridudia sommanento periolosa la narigazione del lago, ossendo i Francesi rimasti assoluti padroni dello sua exque o dello sue spondo, e perchè già à erano annidati in Torno, ove averano atsibiti di porto delle loro navi; e arrelavano varie compagnie di soldati; o da dove uscivano di conserva con quei terrazzani a condursi ora in un luogo, ora in un altro a travagliaro i villaggi della faziono cesarea.

Ernao bensi giunti a Como duomila fanti col marchese di Villa Chiara, sostituito a quel di Pescara nel governo della città, ma per lo golosio poco stanto suscitatesi tra ceso ed il prefetto del Lario, di poco o nossun giovamento furono alla causa dello Sforza quosti movi aiuti.

So non cho intanto i Tornaschi e i Francesi replicatamente indirizzavano lo coleri e armate lor navi contro Como, e vi rovinavano il porto, le mura e le case prossime alla riva.

Dies il Tatti como l'ardimento dei Tornaschi incuteva gravi timori nei cittadini di Como, i quali peasavano che sei ami prima obbero da quelli saccheggiata buona parte della città, e che novellamente per causa di quelli poteva soggiacere a qualche malanno.

Era comandata, in queste fazioni navali, l'armata dei Tornaschi da alcuni Comensi banditi dalla patria e che erano stati i i principali istigatori dello ribalderio commosso sci anni prima dagli stessi Tornaschi a' danni di Como. In questo armeggiare irrequieto e irregolare, i Comensi qualche volta uscivan fuori e poi si ritraevano; qualche altra si portavano sulla via di terra in sino a Cernobilo. Li guidava spesso un tal Domenico Pazzo, o Del Matto, tho ora smaniosissimo di far mostra del proprio coraggio in qualche brillanto fatto d'armi contro a Tornaschi; ma non si vonno a battaglia vera; scaramucciandosi soltanto da lui e da pochi compagni con gli arversari, e necidendosi cola a spizzico.

Percioccibó, sebbene il Melici proponesse un'ardita o ben combinata fazione contro Torno, onde sloggiare i Francesi da quel forto e munito propugnazolo, si vicino ed infesto, vollo piutosto il governatore tollerare cho i Tornaschi quasi ogni di intraprendessero le nari Comensia e s'appressarero fino alla bocca del porto, scaricandovi dentro le loro bombarde, annichà aver tal compagno nell'impresa contro Torno, che avesse a divider seco lui la lodo della vittoria.

Racconta il Rebuschini nel secondo volume della sua preziosa Storia dei Lago di Como e delle Tre-Pieri, come « adontatesi il Medici di questo mal talento, diede licenza alle sue genti che eragli troppo grave il mantenere oziose, mancandogli lo Sforza degli silpendi, e si ritrasse con pochi famigliari ad Erba dovo avvava ordinaria stanza.

## XVII.

I Ternanchi con quai di Locco continunco a scorrere il lego — Impedito il commercio — Messaggi dei governatore di Como mandati al comne di Terno — Persistenza dei Ternaschi nal lottare contro i Commani — Miser condizioni di questi, o loro quereie al doca — Vien deliberata l'impress di Terna.

I Tornaschi frattanto con quei di Lecco per ordine dei Francesi continuavano a scorrere il Lario con molte navi armate, imbaldanziti anche dal non vedersi toccati nò dal governatore nò dai Comensi.

Ma pressando tanto, avvenne che non permettessero più oltre il solito commercio che la città manteneva tuttavia fiorente coi paesi del Lario.

Allora soltanto il governatore inviò messaggi a' Tornaschi, pregandoli a voler cessare dalle ostilità, e creando che s'arrendessero alle sue vive istanze; facendo loro presentire come, declinando la fortuna dei Francesi, sarebber venuti in balla dei vincitori, ciò che arrebbe potato risuccie loro di gravissimo danno, se non si trovassero con essi in buone relazioni di amicitia e di allenza.

Ma all'incontro i Tornaschi, pertinacissimi nella propria convinzione, non altrimenti che se avessero avuto innanzi a loro lo stesso Ro di Francia, ritornato in Italia, o novellamento rimesso nello stato e nell'autorità, di giorno in giorno sempre più gagliardamente indurivano colle armi e colla forza contro i Comensi e gli altri ablianti dell'avverso partito.

Nè troppi torti s'avean i Tornaschi nell'offendere ed assalire il flacco nemico, poichè in allora i Comensi erano gravati dal mantenimento del numoreso presidio lasciatovi ed abbandona-tori dal Medici, senza che nulla valesse in difesa delle cose loro, ed erano quasi assodiati dalla parte del lago, che tutto era in signoria de'Francesi. Per tall cose erano così venuti a somma ponuria di legna da bruciaro, grani, vino, olii e d'ogni altra merce, ond'erano dai Lariensi provvedut, da trovarsi nelle più strete e criticho conditioni.

Rivolto quindi lo loro querele al duca Francesco, già pervenuto a Milano, onde per qualcho modo fosse provveduto a si stringenti calamità, ottonnero che ordinasse al marchese di Villa Chiara di trarre innanzi la guerra, e di voniro senza soprastamento contro i Tornaschi a qualche fatto di rilievo.

Allora finalmente fu deliberata l'impresa di Torno, e accelerata l'aspra guerra contro quei poveri abitanti.

#### XVIII.

Anchise Visconti nominato comandanto della fiottiglio, e Calcegno Origono del fanti — I Tornaschi attaccati dall'Origone respingono il nemico — La fottiglia si ritira e viene inacquita — Gravi perdite degli assolitori — Contentezzo doi Tornaschi.

Anchise Visconti ebbo dal governatore di Como, marchese di Villa Chiara, il comando supremo della flottiglia, composta da non poche navi, perfettamente in ordine di uomini o di armi, e Calcagno Origone da Varese quello dei fanti, molti ed agguerriti.

L'Origone, tenendo la via del monte, aveva da riuscire allo spalle ed oppugnare col vantaggio dol sito questa borgata, mentro dalla parte del lido fosse impognato il combattere colle navi.

La flotta uscì dal porto, e s'allargò nel lago sventolando bandiere e vessilli, i fanti passarono sotto alle porte di Como, facendone echeggiare le volte con grida di lusinghiera allegria.

Na il ritardo del Visconte, impedito nella sua mossa dal contrario spirar del Tirono, noissimo vento del Lario, guantò tutto il disegno. Guadagnata essendosi da fanti la giogaja del monte, che sta a sopra capo di Torno, sebbeno non fossero ancor apparse le navi del Visconte, volle l'Origione affottaro l'assallo, molto condidando nel grosso numero de'suoi soldati e desideroso d'ottener solo tutto il ranto di quella fazione. Sostenero però i Tornaschi con molto onore la prova, difendendo la patria tanio arditamente e coraggiosamente, con tanto cenere e valore, con tanta forza e contanza, da riportare una gioriassisma e splendida vittoria sugli assaltiori, i quali pienamente sconditti, dovettero abbandonare l'impresa dandosi in frettolosa e disordinata fugza, appena riuscendo all'Origone di salvarsi, colle sperperato reliquie della sua schiera, gettandosi fra mezzo a'boschi, scogli e inospiti luoghi, con sempre nuovo pericolo di vita e di cattura.

La classe del Visconte intanto a voga arrancata appariva innanzi alla terra. Ma appena fu fatto accorto il capitano di quanto era già avvenuto, fu obbligato ad alzar subitamente le vele rivolcendosi verso la città.

I Tornaschi, fatti arditi dalla vittoria, inseguirono allora le fuggonti navi tribolandole fin sotto le mura di Como (1).

In questo belligero avvenimento, rimasero morti e feriti molti soldati dell'Origone o vennero guaste alcune navi del Visconte, e così la potenza di Como e degli Spagnoli ebbe a piegaro innanzi alle esigue forze dei borchigiani di Torno.

Ecco quanto può faro l'intimo sentimento del patrio onore, ecco quanto può lo slancio sincero, la vera fode!

Non è questo il solo esempio che abbiamo nella storia italiana del coraggio di pochi, ma animosi e leali difensori dolle proprie guarentigie, riuscito vincitore sopra molti, ma soldati venali

Benedictus Jorius, Historia nosocomensis, lib. 1. — Francesco Ballacini, Composibe Cronologico di Como, p. 1, esp. XXXII. — Tatti, Annali Sacri di Como, Dec. III, lib. VIII, § 91. — Gaspare Rebuschini, Storia del Lago di Como, Vol. II, lib. 9.

del dispotismo e della tirannide. Questa ò pure, fra le altre, splendida gloria dell'onore italiano!

Se non che forse troppo quel di Torno fidarono nei propri mozzi e nell'estio dell'uttima faziono; il Tatti dice appunto in proposito che: « Si gendiarono i Tornaschi e i geniali Francesi per avere in questa guisa e con tanta facilità sforzati i Comaschi a ritirarsi da Torno; faceansi beffe publicamente della loro in-fingardaggine, e si vantavano, cho il borgo era insuporabilo. » Aggiunge poi che « infatti il borgo era fortifacto da ogni parte, perchò in alcuni luoghi avevano (i Tornaschi) alzati diversi bastioni e muraglie, sopra le quali avevano collocato varie bombardo piccole, in modo, che da pochì difensori poteva essero guardato e difesso contro gli assalti de lor nemici, ancorchè questi fossero di grana lunga superiori di forza », e con ciò il Tatti mirò forse a toglior parte del merito avuto dai Tornaschi nolla data sconfitta.

I Tornaschi, frattanto riprendendo un'abitudine ormai vecchia in loro, seguitavano a trasferirsi or qua, or 1h, sulle spiagge degli avversarii; ore con ruberie, con ammazamenti e con incendi si rendevano formidabili, e sfogavano un giusto odio, por essi, già tropno represso.

Mentre tengo per fermo che esagiri di grosso il Tatti, dicendo che i nostri Tornaschi abusassero delle proprie forze con costringere altri ad ingiuste contribuzioni per liberarsi dalle loro violence; con tassaro altri a somministrare loro le vettovaglie, o condannare senza pietà a lovar di hocca alle lor famiglie, cib che giornalmente apparecchiavano per il mantenimento, concidendo, che « oramai tirnaneggiavano tutto il lago con danno irreparabile di ognuno, cho nè in casa sau era sicuro. nè fuori poteva procacciarsi da vivere, essendo levato colla città e coi vicini il commerzio. >

Ripeto che crodo osser queste grossolane accuso, vere e semplici esagerazioni di una mente partigiana, come si mostra molte volto, negli annali sacri di Como, d'essere quella del Tatti, non sempre imparziale nelle suo narrazioni.

Con un colpo d'accetta tagliam corto alle poco benigne riflessioni, e rimottiamei nel cammino della storia.

## XIX.

Domenico Del Matto, capo della fazione Comense, consiglia una unova impresa contro Torno (1522) — Attacco, presa, rovina generale — Incendi, uccisioni e saccheggi.

Tutti i Lariensi di fazione Sforzesca, obbligati ad andare ramiaghi dalle lore patrie domiante dalla contraria parte, dopo la licenza del Medici, al cui soldo stavano arrolati, convennero nella città di Como. Domenico Del Matto, fratello di Giovanni, erodo dell'odi odel suo casato contro i Francesie i e Tornaschi, e pieno del desiderio di vendetta, e che conosciamo già per irrequieto e focoso avrenturiere, o rasi fatto loro cape, ed esercitando con sole quatiro navi una guerra di ventura, avera ardito più volte di uscire a danno doi prevalenti nemici, attaccando con suo vantaggio frequenti avvisagio. La fortuna inorgogli il novello capitano.

Costui, facendosi forte della propria destrezza e bravura, si offerse a condottiero della flottiglia Comense, ed indusse il marchese di Villa Chiara a ritentare l'impresa di Torno.

Togliamo al Rebuschini e al Tatti, alcuni ben lagrimeroli ma importanti particolari intorno a questo grave avvenimento; avvenimento tristissimo, cho segnò nel fasti di sangue di quel secolo la rovina totale del cospicuo e ricco borgo di Torno, la morte di massima parte di quel forti e generoi abitanti, la distruzione di molte falbriche e tante manifatture florentiasime, la caduta di palazzi e case di antica e solida costruzione, la perdita d'immense riccheter, l'osglido dalla pattino.

L'esperienza della faziono precedente, come saviamente nota il Rebuschini, fu maestra della nnova.

Questa borgata, assalita alle spalle dai fanti spagmoli, in grossissimo nunero, cori dai monti e valentemete capitanti dallo stesso governatore generale, marchose di Villa Chiara, e combattata sulla fronte dalla Comenso fiotiglia che sotto gli orilai immediati di Bomenico Pel Matto, impuetosamente veniva contro, operarono in un comune e concorde attacco generale.

Torno non potè resistere a lungo, nè molto sostenersi, sebbene per vantaggio di luogo, per saldezza di fortificazioni e per frequenza di buoni difensori fosse munitissimo.

I Tornaschi, dopo lunga e disperata fatica, dopo ammiranda difesa, furono vinti, c tutto il loro paese messo a sacco.

Mille e cinquecento soldati erano venuti contro Torno, guidati dal governatore; e moltissime navi condotte dal Matto; e ben concertate fra essi le evoluzioni e il sistema generale di assedio e di attacco. Il governatore aveva messi in bell'ordine i soldati della nau armata, e volti a Torno, li fece più fiate sostare, e degli solo infrattanto ritornavasene a Como, sempre incalando il Matto, onde non avesse a dipartirsi con le navi dal porto senza suo ordine, finche il lascio luscire, raccomandandogli che non avesse ad attaccarsi con le navi nomiche o solo si trattenesse nell'alto delle acque, attendendo l'opportunità di procedere, e ciò anche solo quando egli stesso ne desse a bil avviso.

I Tornaschi, avendo osservato dall'alto delle loro torri l'appressarsi della poderosa oste, si posero in sulla guardia, e sulla difesa di tutti i luoghi e punti principali delle fortificazioni, meglio munendo quelle parti, da dove più facilmente potevasi entrare ed uscire dal borgo.

Disposero nel porto bon quaranta navi per ogni più funesto accidente; sulle quali scampare la vita nella poggio.

Narra il Tatti, come su queste avesser caricato e gli arnesi di casa più ragguardovoli, e le lor donne o i fanciulli, e come, all'avanzarsi del nemico, ne avesser mandate fuori dal porto alcuno.

Se ciò sia vero o no, ò cosa ora ben difficile il dofinire; lasciamo sul capo di quel buon padro la responsabilità di un asserto, che se fosse falso, diverrebbe una ingiuriosa insinuazione!

I Toranachi con quella fermezza e con quello slancio, che vengono solo da uu animo pieno di coraggio personale e di patrio amore, con ogni lor forza, con quasi sovrumano ardimento, impedirono per lungo tempo ai soldati spagnuoli il salire sulle patrie ed amate muraglie.

Quei bravi si centuplicavano ; ora più ferveva la mischia presso

I hastioni, ora più aui muori ripari; orunque erano ed in ogni luogo; o, continuando a lottare con la disperazione di chi non vuol cedere se non a prezzo della vita, fecero un pezzo testa ai nemici, facendo pagar ben caro il lento e contrastato progresso delle loro armi, facendo sentire quanto valevano; ma alla fine frozoo astretti a cedere, a ripigaria didettro, a lasciar libero il passo alla forocia dei nemici, ad allontanarsi dallo fortificazioni, a salvare una vita che era divenuto inutile sacrificare al ludibio delle inumane centi.

Il governatore entrò allora in Torno orgoglioso e lieto di una vittoria così lungamente desiderata e sospirata.

Parte del Tornaschi, scampati ai colpi nemici, vedendo la per dita totale della loro patria, cou quei pochi Francesi che erauo ancora nei diatorni, corsi alle navi si tolsero ai vincitori, passando innanzi. a Domenico Matto, che non potò dannecgiarili, tanto velocemone s'alloutanarono sul lago; altri riparatisi tra gli scogli della riviera, ebbero con stenii o fatiche gravissime, quasi por miracolo, salva la vita dalle persecuzioni dei nemici.

Mentre larece alcuni infolici, volcado saltar sulle navi, not momento che si dilungavan frettolosamento dal lido, casearono nelle acque e miseramente vi si alfogarono; altri sopraggiunti dal ferocissimi nemici funono alla riva massorati e tagliati a perti; quelli trovati nascosti nelle case o incontrati semispenti per le vie interne furono posti a fil di spada, o monati cattivi.

La rapacità dei soldati spagnuoli, nella sfrenata sete di oro e di sangue, non si trorò sazia, se non quando tutto ebbe posto in orribile rovina, ebbe tutto sacrificato alla rabbia e alla smania di strage e di distruzione. Insomma, cacciati dalla lor patria i Tornaschi, questa terra fu posta a ruba completa, e lo sfascio, lo bestemmie, i lamenti, i cavalloni di fumo tolsero ogni speranza ai fuggitiri di vedor salvata qua-cho cosa del loro luogo natio; essi da lungi vidoro l'estrema rovina della patria o piansero amaramente gli infruttuosi sforzi, le inutili pece.

Lo porte demolito a colpi d'accetta cadono in frantumi, tutto quanto nello camere vien ritrovato, è rubato o rotto; le sommità delle care smantellate rovinano, le finestre fracassate aprono un varco alle fiamme, cho minacciano di tutto inghiotitre l'abitato, quale nuova Geoma in una sola voragine. Sesse la notte colle folte sue tenebre, una non valse ad arrestare le ruberie, le contaminazioni, il sanero, la rovina. lo sterminio generale.

L'ampia libertà di mettero a bottino il borgo di Torno o di appiccarvi dipoi il fanco divoratore, venne direttamente, secondo la maggior parte degli storici Comonsi, dall'animo crudo e sleale del governatoro di Como, marchese di Villa Chiara, e su lui cadi adunque, se ciò è realmente verro, l'infamia del barbaro atto, del triannico procedere.

Se non che dal gravedonese cronista P. D. Giusoppe Maria Stampa, in alcune ritleasioni, tra' suoi scritti, su questo fatto luttuosissimo, verrebbe divorsamente giudicato il marchese di Villa Chiara, dichiarando ch' egli ciò avesso fatto non spinto da proprio sentimento, ma per pollitiche convenienze, e che oltreciò, non avesso procurato tatto il malo che avrebbe potuto contro i Tornaschi, come è atto narrato nelle storie scrittie; ma che in quella vece, avesso cercato il modo di lasciar libero il passo alla fuga degli assediatt, potendoti chiadere in mozzo coll'armata navale da una parte e ona la terrestre dall'altra-

Asserzione giustificata dall'intendersi egli segretamonto coi Tornaschi e dal ricavare con il mezzo loro denaro e lucro considerevole. Desideroso di non molestarli, se ne andasse alla lor rovina, perchò non ne potesse di meno, per non dar sospetto, agli imperiali ed al cittadini, dello segrete intelligenzo ch'egli arrebbe tenute con i suoi nemici.

Eco quanto raccolsi dallo Stampa, ecco quanto mi faccio acro dovere di mettere innanzi alla mento del lettoro, come agravio di responsabilità, e come mezzo a togliere la terribile macchia che gravita sulla vita di un così alto personaggio, e ne oscara l'illustre nomo!

L'incendio fu dato agli undici di giugno dell'anno 1522, e per più giorni continuò: e così quasi tutto fu rovinato il fiorentissimo e cospicuo borgo.

Le suo molto chiose, che erano assai ragguardoroli ed importanti per diversi preziosi quadri, per buoni organi, per ricchi arredi sacri, per oggetti di valore, farono intieramento spoglitato da quei barbari soldati di barbarissimo capitano, l'ingrordigia dei quali non obbib le campane, che poco prima avveno sonnato dall'alta torre mesti o lugubri tocchi, accompagnando le preci all'altissimo degli assediati, per trasportarle insieme col restante bottion ai proprii quartieri.

Nă qui si arrestò la rabbia del governatore; sompre secondo la versione dei più degli storici, no; perchè dopo aver veduto spogliate le chiese e le case d'ogni bene, dopo averle vedute incendiare, ordinà a diversi guastatori, cho rovinassero il porto e e spinanssoro tutte le atinizationi intorno ad esso, cho i soldati avevan però già cominciato a distruggere; così anche quol poco che era sopravvanzato all'incendio, venne pure guasto e romato.

Spogliate delle lor supollettili, abbruciate e spianate le case, tutto ciò che rimase de ferramenti, legnami e materiali, con espressa licenza del governatore, fu portato via dal popolaccio che qui era convenuto dai dintorni.

A tale estremo arrivò la nefanda opera!

#### XX.

Un episodio del sacco di Torno - Conseguenze - Confische ed esigli.

Fra queste vicissitudini restò la memoria di nn fatto triste e lagrimevole, ma splendido di sublime purezza.

Nello scompiglio generale del sacco di Torno, alemia soldati spagnoli, entrati in una povera casuccia situata presso il ilado, ondo saccheggiarla e rovinarla, vi adocchiaron tosto, colla libidine afrenata pinta a segni atroci in quegli oscuri volti, nan bidla, giorine, o gentile donzella; tosto divramparon dell'orrible pensiero di farno strapazzo. Avvedutasene ella quasi per divino presentimento, ceccò colla forza della disperazione di sostraria il nor artigli; nar vedendo troppo esile il suo debolo corpicino a lottare contro le robuste loro braccia, non trovando alcuno scampo a salvare il proprio onore, s'affaccib alla finestra, ed in un sublimo alancio di sentimento castissimo, si gettò fuori, precipitando e dirupando miseramente. Salvò così il for verginalo perendo colla patria!

Questo povero episodio è rammentato da chi scrive codesti

cenni, come esempio di quanto di generoso ed elevato siede neti petto della donna, come cara ricordanza fra moi di un angelo che sarà volato in cielo, altra fra le dirine gomme contornanti in gloriosa corona l'altissimo sira, come un timido omaggio di doles tima, come una lagrima di dobre e di compianto. Ella nel cielo è ora una stella che protegge il rapido procedera, nel corso dei secoli, degli avvenimenti e delle cose del suo Torno!

Dopo il saccheggio e la rovina fatta dai soldati, nella maggiore caldezza degli animi, venne il calcolato e pesante castigo del governo, opera fredda e premeditata.

Tutti i Tornaschi, con publico e solenne bando, furono esigliati dalla patria, infiscati tutti i loro beni, e applicate pure al fisco tutte le loro ricchezzo o lasciate alla discreziono di quei della parte Sorzesca.

Per tal modo questa illustro borgata, che cra a quei tempi una dello più popolose, ricche e cospicue del Lario, mentre constara d'ottocento famiglie, molto delle quali per nobitia de vizie assai distinte, aveva tuttora ricche manifatture di panni, e manicerva attivissimo commercio, rimase miscramente desolata, deserta, e spenta.

# XXI.

I Toranachi d. ripareno perso le Tre-Pieri – Riprandeno la arai – Asmilano lo sedatoscha di Gian Giscomo de' Medici – Seccheggieno Bellegio – Signorreginos tatto il lego – Dopagano Leglio, Carte, Moltrazio e Gerabbio – Ristranac nai iore poses – Sódano II, preside di Como – Domano l'orpollo dai Medici – Ripristianno Il berge, che però non di finutta nell'actice etato – Estrano nelle grazie di Tracesco II Sforza – Diminusione di populazion – Termine della storia magnesso di Torano.

Non rimasero però luago tempo quieti i profughi Tornaschi, che avanzati erano al ferro dei nemici; nè vollero restar fuori della patria inveniicati. Le Tro-Pievi, Lecco e Monaggio, dove cercato ed ottenuio aveano un sicuro asilo, largamente il sorvennero, sicchè raggranollata una sufficiente classe, furono in istato di ritentare la fortuna delle armi.

La prima impresa dei Tornaschi fu contro Bellagio che tolsero agli Sforzeschi.

Era difesa quella terra da Gian Giacomo de' Medici con una banda di soldati. Usetiti sul lido gli uomini di Torno, sbaragliarono subito quel presidio, che postosi in fuga abbandonò il luogo da esso custodito e difeso.

I cacciati Tornaschi, non lasciaron di qui fare un'aspra ven-

detta del gravo danno patito. Presa la terra di Bellagio, fu da essi saccheggiata aspramente o abbruciata intieramente.

Volti poscia a cose maggiori, da qui innanzi, per più di tro mesi signoreggiarono tutto il lago.

Di mano in mano, tra le altre terre, con maggiore risentimento, Laglio, Carato. Moltrasio, Cermobilo, ch'erano di fazione contraria, acciochò non potessero gloriarsi della distruzione di Torno, espugnarono e posero a ruba. No qui si trattennero, inquantochò spintisi pi di dun avtolta sino in faccia a Como, vi scaricarono contro alcuni pezzi di artiglieria, facendovi non sochi fususti e dannergiamenti.

Quindi ridottisi nella loro patria (1529) ricchi delle spoglie delle depredato terre, non solo ebbero agio d'attendere a ristorame le rovino, e ristabilirei ila loro stanza, senza che gli Spaguoli si attentassero d'uscire a combattimenti, ma facendo d'ora in ora alcune nuove scorrerie fin sotto le mura di Como, arditamente ne siddavano il rossidio a battarila.

Nel 1532 domarono eziandio l'orgoglio dell'ardito Gian Giacomo Medici, il valoroso e potente signora del castello di Musso, al quale Paolo Sala, capitano di Torno, e Vincenzo Stradido, altro fra i soldati di questo luogo, avendo uccisi alcuni principali campioni, e fra gli altri lo stesso ammiraglio generale della sua armata navale sul Lario, Luigi Borsero, non restando al Medici altra persona degna del comando della flottiglia, ed altri prodi con cui rimpiazzare i perduti, toccò rendersi a patti al duca e togliersi dal guerreggiare sul lago.

Con tutto ciò lo svantaggio dello genti del ro Francesco nolla altro parti d'Italia, accrescendo baldanza a tutti coloro che seguivano la contraria parte, pose modo fra poco anche sul Lario al corregiar dei Tornaschi, i quali veduta la maia parata, con prudente consiglio abbandonato ogni altro pensiero, ogni risentimento, ogni idea di ulteriore vendetta, non altro presero a curare che il ristoramento e la difeta della patria, ricostrendo le cadute abitazioni, rinnovando alla meglio le spianate mura, rifucendo il porto, riadornando la varie chiese, riadinando le industrie e le manifatture; e coal Prancesco II Sforza, con suo diploma del 13 aprile 1352, ridonò loro la sua grazia e li mise soto la sua sneciale rotezione.

Ma non potevansi rinucture nell'antico spiendore, nella pasata ospiucan, ancla priatian forietzar, mentre da questa lotto
e dai ripetuti incendii, non meno che dallo guerre esterne, ne
derivò il imassimo necumento al cospicuo borgo di Torno, per cui
decadde per sempre da quello stato di agiatezza, di prosperità
e di commercio, che prima lo averano reso tanto iliustre e
di commercio, che prima lo averano reso tanto iliustre e
di ciminui di mano in mano di popolazione e di grandezza, trovandosi che già nel 1544 gli abitanti di Torno oransi
ridotti alla quarta parte di quanto erano stati 22 anni prima,
cio antecedenteme all'ultimo accheggio, contando da documenti che non eranvi più di 223 famiglic, e cosi meno di 1500
abitanti, diminutti col progresso di tempo fino a 700 e 000 circa
e solo nel correnti anni rizsilti a quasi un migliajo; e come le
fortificazioni andassero rovinandosi, e molte case disabitandosi,
in seguito cadestero e sparissero.

E qui ha termino la già troppo lunga narrationo delle continuo lotte intestine, delle continue depredazioni, ruberio, prigionie, esilli, uccisioni, saccheggiamenti, incondili, rovine, che segnano una tanto triste pagina della storia di questi ridenti luoghi, di quote amene sponde Da qui la vita del borgo di Torno prosegue nella calma e nella quiete della soggezione al governo di Como, con cui tenne e tiene comune la storia.

# XXII.

Cansa delle digressioni — Risppicco degli studii sulle armi — Storici comenzi che narrano l'antica opulence di Torno — Descrisiona delle mura della torri e delle porte — Singolari firitole — Cese fortificata nel borgo — Antico castello.

Non ho potato a meno di dilungarmi e sminuzzarmi nel racconto di fatti e di cose, che non saranno altro se non una chiave con cui aprire la porta alle indagini ed alle ricerche sull'epoca e sugli speciali avvenimenti che si collegano alle nostre armi, ai nostri pezzi archeologici.

Senza la precisa conocenza della storia Tornasca, noi non avremmo poltuto venire ad uno studio ragionato intoreo a questi nuori ed isolati monumenti; essa ei sarà guida vertitera e sicura, essa sarà il nestre sostegno nelle findutioni che azzaderemo innazzi alla mente del benigno lettore, il quale troverà in essa l'appoggio dei nostri argomenti, la pietra fondamentale del nostre delificio artheologico.

Mi scusi adunque chi leggerà queste pagine, il non aver saputo staccarmi tanto presto da avvenimenti così interessanti e gravi; mi perdoni se forse troppo per le lunghe lo condurrò nel corso di queste pagine.

L'argomento tante simpatico e importante, il luogo interessato così caro ai miei pensieri, l'attualità delle scoperte, spero, saranno causo che basteranno a conciliare l'indulgenza intorno a quelle digressioni, a quelle particolarità, che il cuore e la mente dettarono con sincero e puro sentimento.

Cuore e mento impognai in questo argomento; al mio cuore, alla mia mente sii concesso parlare con piena libertà!

Nol notamno al principio di questo lavror come il maggior numero di armi venne scoperto nell'angolo sud-ovest del porto di Torno, presso alla murzglia del molo, in diritta linea colla darsena antica di salvamento; notamno come fra le armi si riavennero pure alcuni chiodi da barca, e finalmente notammo ancho como assieme alle nominate armi ed agli indicati chiodi da barche vennero scoperti uno sperone formidabilissimo ed un tribolo.

M'attaglia assai il precisaro o il far notare questa moltiplicità di oggetti, e la precisa località in cui furono sterrati.

Vediamo perchè.

Dalla narrata storia conosciamo ora quali furono i principall avvenimenti belligeri di Torno.

Dallo schizzo topografico, dato in principio, conosciamo la condizione attuale dei luoghi circostanti al porto, centro delle scoperte e dolle nostre indagini!

Cerchiamo di congiungere in un solo capo le sparse fila.

Che Torno fosse ricco e industrioso lo testificano i suoi vari antichi stabilimenti, le rimaste chiese, e i vecchi e massicci pa lazzotti tuttora sussistenti; che avesse sopportato così aspre gerro, così svariati avvenimenti e tante vicissitudini, lo dicono le storie e le cronache comensi del Ballarini, di Domenico, di Benedetto e di Paolo Giovio, del Muralto, del Porcacchi, del Rovelli, del Tatti, del Monti, dol Cantà, dol Boldoni, e di tutti quegli altri illustratori di questa importanto provincia, al antichi che moderni, sonchò molti documenti, autentiche carte, ed antichi atti; che fosse validamente fortificato da ogni parte, oltre le narrate difese ai nemici assalti, lo provano, verso il lago, i due archi ai fianchi esterni del porto, che ora semplici e tranquillo entrate ed uscite dei borghigiani e dei forestieri, erano un giorno muniti, fortificati, difesi da alte grosso torri; la saldezza degli archi, la grossezza delle mura, l'esatta e precisa connessiono dollo pietro ce li additano sicuramento per le porte di una fortezza.

Il porto era guarentito dalla grossa muraglia del molo, a forma convessa, sulla quale in un caso di attacco e di lotta, ponevansi le bombarde che scaricavano palle e fuoco contro gliassalitori navali, e da una torre che si innalzava a destra dell'entrata, e nella qualo stavano i più arditi difensori.

Torno, esposto come era ai duplici assalti dalla parte del lago e da quella dei monti, dovette non solo fortificare, mnire di solide mura e di torri il lido, ma guarentirsi anche dalla parte di terra, con grosse ed alte muraglie, che assecondando lo sinuosità del monte e dei valloncelli, corresse in irregolar forma in giro alle case del borgo.

Di queste mura, opera certamente assai antica, si vedono, poco fuori degli abitati di Torno, alcuno vestigia a brani e quasi nascoste nella terra, in varie località e in diverse direzioni.

Un pezzo alto e massiccio di queste mura di fortificazione

sta ancora in piedi con solida fermezza, in posizione elevata, superiormente 'od a lovante di Torno; sorge alla destra della via per chi uscendo dal borgo muove i passi alla votta di Como, e chiado ora un campicollo che, nelle sue ben tenute altole, en issui verdeggianti e rigogliosi alberetti, presentemento ci dice sulo delle cure agricole del suo previdente ed esperto proprietario, mentre un di chi sa a quali fatti, a quali avvenimenti chiamato dal destino ad esserne teatro, legò la sua terra, uni il suo tactio passatto.

Un singolarissimo fatto, sopra ogni altro, abbiamo in questo antico ed isolato pezzo di muraglione; fatto davvero strano e credo unico.

Mantiene esso ancora le sue feritoie disposte in due linee, una in capo al muro, come vodesi presentemente, e non come sarà stato dapprina, inquantochò esso cogli anni in parte rovinatosi s'abbassò nell' altezza; l'altra al piede del muro, e qui pure corre l'obbligo di rammentare che col progresso del tempo essendosi alzato il livello della strada lo ha coperto in buona parte o così abbassata all' occhio del moderno osservatore la posiziono delle feritoie inferiori.

Il fatto singolare sta nella formazione delle suddette feritoic, mentre le superiori sono aperte dal di fuori al di dentro, e le inferiori dal di dentro, al le inferiori dal di dentro all'infuori; neppure essendo tutte eguali sulla stessa linea, poichò tanto in una, come nell'altra, e cicò tanto nell'inferiore come nella superiore trovansi alcune feritoie in opposta direzione o principalmente nella superiore, che lo ha quasi saltuariamente formate.

Come convenevolmente spiegare questa rara ed anzi unica condizione di feritoie? Se tutta una intiera linea di feritole fosse in centradizione on l'altra, si petrobbe facilmente supporre che, essendo questo mure un addentellato estorno di qualche isolato ferditizio, arrebbe petato servire in egual maniera, nol case che il nemico renedo da lovante o da ponente e meglio calando dai monti o salendo dal lago, in questo panto convonisse; così in ogni medo, il Tornaschi, appestativisi dietro, avrobber potato difendersi dal nemico e tirargil anzi addosso il fore colpi.

Ma invece noi troviamo alcune feritole di una linea divergenti da tutte le altre feritole della stessa linea; come spiegare ciò f ripeto; come far concordare assieme queste differenzel Come entrare negli intimi penetrali di un sistema così strano di fertificazione?

Che si abbia voluto con ciò ingannare il nemice! Che siasi volute avere ogni agio, ogni combinazione di difesa! O che semplicemente sia state ciò l'effetto dell'imperizia del muratore, nella costruzione del muro, e che solo doveanvi essero le due llineo di feritoio, l'una in contradiziono doll'altra!

Lascie al lettere il supplire alla mancanza della mia intelligenza, perchè non voglio più oltre metterla a cozzo con una simile questione!

Altre prove, altri esempi di un sistema generale di fortificaciane di Torno, si hanno eziandio nelle gresso e hon connesso muraglio e nolle belle porte di alcune case tuttora esistenti in una via interna del borgo conducente alla piazza del perto cella chiesa prepositurale, e quali imtra e perte mantengono tuttora un aspetto forte e medioerale, e devono aver fatte parte nei tempi andati di qualcho interno castilo; e infatti rinano tuttora via la tradizione dell'esistenza d'antico fortilito centrale nel nome di Castello che i borphigiani di Torno danno anora presentemente ad una parte doll'interno fabbricato; o dovevano avere relazione colle altre mura di difena dell'intiero borgo, o dovono aver servito come anelli di conginuzione di un fortilizio o di una torre presso la riva con altre fortilizio, con altra torre dell'interno del borgo, e da qui con le fortificazioni esterne, verso i monti; in ogni modo certamonte devono aver appartenuto all'insiemo genorale delle fortificazioni Tornasche e nocessariamento vanno a d'esse congiunte, o a desse riferite.

#### XXIII.

Confronti tra I luoghi, le forme delle armi, e le varie qualità di oggetti — Stadii sulle epoche e sul fatti ai quali si debbeno le nostre armi — Pazione del 1296 — Altra del 1522.

Da tutto quanto si disse nella presente memoria sopra Torno, e in proposito alla sua storia, alle suo vicissitudini, a' suoi avvenimenti, alle sue guerre, e in riguardo allo suo inadistire, allo suo manifatture, al suo commercio, alle suo ricchezze, e in conronto allo sue fortificazioni, alle suo mura ed al suo passato stato di difesa, tanto di fronte al lago come verso terra, risutta chiaramente che lo armi sterrate a Torno non furono collocate noll'angolo del porto como a nascondigitio, ma vi caddero per il fatto di alcuni avvenimenti belligeri, per il combinato azzufarsi sul lago o sni monti, in varie fra le molte fazioni del medio evo narrato in questi cenni.

La diversa forma delle armi scoperte, le diverse epoche a cui appartengone, il luogo in cui furono rinvenute, le condizioni topografiche del porto, l'existenza della darsena di saltramento, coal foggiata ed adattata, il rinvenimento concorde di uno sperone, di un tribolo, o l'esistenza di alcuni chiodi da barca, sono gli argomenti irrefragabili dell'opiniono emessa prima e qui ripetuta, che tutti questi pezzi archeologici si devono a qualche combattimento navale ed insieme terrestre, e meglio a due fatti staccati ed avrenuti in due secoli diversi.

I chiodi ci dicono delle barche inseguite e abbruciate, delle quali sono gli unici avanzi; le armi el ricordano i Foranschi morti nella difesa della patria; lo sperone stabilisco in mode certo la venuta qui di soldati a cavallo, i quali nell'assatto delle fortificazioni correvazo il monti, ad inseguimento più rapido dei fuggittivi; il tribolo accenna alla previdenza nei Toranschi della possibile corra di eavalieri alla loro maggior rovina.

Stabilito in modo certo che le nostre armi spettano a qualche avvenimento belligero Tornasco e che non furono depositato o nascoste nel porto, cerchiamo di indagare a quali fatti, tra i vari narrati, vanno legato.

Dissi e ripeto ch'esse non appartengono ad un solo ed unico secolo, no, spettano a direrse epoche; aleuno essendo dei secoli XII o XIII, altro del XIV e del XV, e poche appartenenti al principio dol secolo XVI.

E per ciò adunque sostengo cho caddero in due circostanzo ed epocho lontane ovo si scopersero, e cho si devono a due soli avvonimenti. Le armi antiche nostre appartengono esse ad una fra le prime fazioni del XIII secolo o a quella del 1407 e le meno vetuste a qualche impresa del 1514 o del 1515, e alla più terribile del 1522, o agli intermedii armeggiamenti?

Ecco le domando ehe mi faccio!

Le credo, oso rispondermi, che ragionando intorno ai fatti cui appartengono le nostre armi, avendole divise e distinte chiaramente ed indubitatamente in due epoche diverse e separate, avendole classato in secoli varii, avendole aggiudicate come appartenenti a momenti Iontani, dobbiamo staccaro e ridurro a due gli avvenimenti che le fecero cadere nell'imo fondo delle acque dol porto di Torno, o riccreare in qualche scaramuccia e combattimento del XIII secolo, pieno di frequenti scorrerie di navi Tornasche contre quelle Comensi, in quale avvenimento belligero le prime furono da queste sopraffatte, ricacciate, raggiunte ed abbruciate, mentre cerrevano a persi in salvo nella darsena di sicurezza, e ciò tutto riguardo alle armi che dichiarai più antiche e come necessariamente devute ai secoli XII e XIII, ceme sono, ad esempie, quello segnate cei numeri 5, 9 o 12 della Tavola II, che comprende parte delle armi sterrate nel porto di Torne.

La storia dà una faziene avrenuta nel 1292 tra Comensi e Tornaschi, e abbeno vediamo questi essere i rincitori, dabbiamo in ogni modo attribuirle a quella soltante, poichè anche il vincere andava, e va sempre conglunte a rovina, e a perdite parziali; mentre il voler tener conto delle parolo che sopra nan di esse farebbero supperre il nome del capitano Giovanni Malacrida, sarebbe in aperta contraddizione cella specialo forma o fatura dell'arma stessa (Vedi X. 12), che s'adiose a quelle o fatura dell'arma stessa (Vedi X. 12), che s'adiose a quelle del XIII secolo, essendo in quella vece il Malacrida vissuto nel XV secolo ed uno doi campioni di Torno nell'anno 1407. Così sostengo che solo alla fazione dell'anno 1292 spettano tutte le armi più antiche.

Riguardo alle armi meno antiche, e cioà appartenenti ai secoli XIV e XV, ed al principio del XVI, con fondamento si possono attribuire ad una fazione del XVI secolo, eve il borgo era assalito dal lago e dai monti, ed ove pub trovare soddisfacente spiegazione il rintracciamento degli spersoni e dei triboli, ed anche, e forse con maggioro probabilità, alla stessa impresa più terribile e solenne dell'anno 1522, ove per certo la lotta fu accanita e lo percidic gravissimo d'ambe lo parti.

Tale è la mia opialone, tali sono i miei pensieri; opinione e pensieri, che timidamente sottopongo all'analisi di chi sente il paziente coraggio di leggermi, come il risultato di brevi studi fatti, e intorno alle armi scoperte, e riguardo al luoghi interessati, e sulla storia mediovale di Torno; licto se arrò potuto, in qualche modo, avricinarmi al vero o almono al pressmibile!

#### XXIV.

Altri oggetti scoperti nel porto di Torno — Monete — Anfere — Piatti Vasi — Anticaglie di altra provenienza.

Nel fango del porto di Torno, non soltanto armi e ferrei oggetti si scopersero, ma bensì anche altri pezzi archeologici. La scienza numismatica, l'arte del vetro e quella ceramica, diedero qui pure alcuni interessanti e singolari esempi.

Unitamente alle armi guerresche ed agii armesi belligeri indicati, o qua o ih nel porto, vonnero sterrata alcane moneto di varie opoche, di diverso conio, di diferente motallo, di ineguale grandezza o valore, appartenenti a più sovranità e Stati; ma tutte assai ben conservate.

Cosl ho potuto notarri due piccole monete di rame che si suppongono coniate a Musso, forte castello del Lago di Como, tenuto nel XVI secolo dal celebre condottioro Gian Giacomo de' Modici, detto il Medeghino, che ve le avrebbe coniate appanto sul principio del 1500.

Da una parte portano un At gotica che vorrà dire Modici, contornata dalle parole:

### Сомити Мити

dall'altra parte vedesi una croce con in giro:

# JOANNIS JACOBI.

Tntto questo, presumibilmente.

Con patrio sentimento il dotto storico e nummografo cav. Damiano Muoni, in un minuzioso elenco delle Zecche d'Italia, rivendica questo lnogo al nostro Lago, correggendo l'errore in cui era corso lo Schweitzer, che attribuiva il nostro Musso (Mussuum) al paese dei Grigioni (I).

Due grosse monete di stagno, una portante le sembianze

<sup>(1)</sup> Da una nota a pag. 126 degli interessanti sindi etorici sopra Melso e Gorgonzola e loro diatorni, del prelociato cav. Damiano Moosi, tolgo alcune importanti notinie intorno alla Zecca di Musso, per mezzo delle quali sappiamo

di Galeazzo Maria Visconti, e l'altra lo stemma e il ritratto di Filippo di Spagna, signore di Milano e del ducato, sembrano false.

La più importante moneta fra quelle scoporte qui, è in argento, larga quanto una lira italiana, ma più sottile.

Appareinea alla Zecca Milanesso da ill'antico ducato Visconco. In Milano prima battoransi monete dall' arcivescovo come conte, ma quindi la città, risoria e costituita a republica, rivendicò tale diritto regale, e batteronsi ambrosini, terroli, ficrini, seuza nome del Ro, ma con la eroce patria o l'edigie di S. Ambrogio. Azono Visconti per il primo ne impresso in proprio nome, e le monete ducali, massime quello di Gian Galeazzo nel 1401, mostrano una finezza d'arto, da cui eran a pezza lontane la pittura e la scultura.

È la nostra moncta milanese un bell'esemplare nummico e un buon pezzo. Porta da un lato l'intiera figura di S. Ambrogio, e dall'altro la croce patria ed antica di Milano. Intorno al ritratto dell'insigne vescoro stanno le parolo:

#### S. Ambrosius Mediolan.

e cioè: Sant'Ambrogio Vescovo di Milano; e in giro alla croce, nell' opposta faccia:

## COMES VIRTUTUM D. MEDIOLANI

che, confermato a Gina Gianomo Trivulto il privilegio della Zecca di Musocce vero il 1200, venne con octos anche ul Illado frationio castello di Muso, a tenore dei digiona i maggio 1512 di Luigi XII Re di Francia, confermato dal di lai ascensore Francesco I col decrebe i gramia 1516: Passato Muso, nel 1225, in potera di Gila Giacono dei Medio, quanti continui a consirri musate calbi proprior difficio, e cil proprio conoc, como reclei nalta nortre monete, giorandosi degli atternati che i reversua lacciario te prespenti palarro.

cioè, nella favella nostra, Conto di Virtà, signor di Milano; possiam cod esser certi che questa moneta appartiene a Giovanni Galozazo III Visconti, il primo duca di Milano, e che spetta allo spazio di tempo che corse fra il 1855 e il 1402, anni del suo governo, e forse, e meglio all'anno 1401, e ciò appunto perchò di buona escuzione e di eccelionte disegno sono le figure e i fregi che si scorgono incisi sopra questo pozzo nummico.

Non si soppersero altro monete, ma bensi alcuni oggotti in vetro e in terraglia; fra i primi meritano spociale menzione, due piecole anforo della rinomatissima fabbrica di Murano, cho sebbene guasto e rotto, bastano a dare buona idoa della perfeziono cui era arrivata nel modio evo quest'arte, e sufficiente contezza della forma oleganto dei due vasi. Uno fra questi ò grando, scanalato o a più colori, l'altro mostrasi piccino e finissimo.

Da questi oggotti e dai seguenti abbiamo moore prove dell'antica opulenza e ricchezza dei Tornaschi; poichè, per certo, simili utensili di domestico uso, e zinanti di ornamento dello caso, non potovano appartenoro cho a doviziose famiglie, inquantochè di difficio fattura o di rilevato nezza.

Tra le scoperte ceramiche spieca una tavola in terraglia nostrale, della quale abbiamo un pezzo soltanto, ma forse la parto più beila ed importante di tutta la tavola, como quella che ne dà alcune particolarità interessantissime.

Il nostro frammento porta appunto vari fregi singolari, uno stemma, una data, parto di un leone, ed alcune parole. Lo stemma rappresenta uno scudo a forma in istile gotico, portante la biscia viscontea verdastra, aggirantesi nelle strane contorte sopra campo bianco, che qui tien luogo di quello d'argento; è fiancheggiato dalle seguenti iniziali, e così disposte:



che completate e rinnite suonano:

# IOHANNES GALEAZ DUX MEDIOLANI SESTUS.

Inferiormente alle parole sta la data 14.. o le lettere....
ente fa bon servire, scritte sopra un nastro.

Giovanni Galeazzo fu appunto il sesto duca di Milano, essendo il terzo della famiglia Sforza che qui signoreggiasse.

La data non può stare che nello spazio tra il 1476 e il 1494, epoca in cui Giovanni Galeazzo Sforza regnò sopra Milano e snl ducato.

Il motto potrebbe essere supplito nello lacune colle parole, di recipiente fa bon secrire, montre sa tavola potova essere usata a sostegno di vrasi e di tazze per berande da apprestarei al proprietario dol siagolare oggesto, cho dobbiam supporre essere stato di nobile famiglia e forse tornasce, ad al mostraria sulla tavola una parte del capo di un toene verde rampante, che potera essero lo stemma genilizio, perchè campeggiante nel centro, o forse l'antice insegna della nobile famiglia Malacrida, la quale appunto portava in un campo del proprio stemma l'orgotions impresa d'un leone in ardita moventa.

Gli altri recipienti e piatti in terraglia sono di minor conto, e assai guasti; presentano poco di notevole.

Alcuni portano sul fondo nna croce col monogramma Christus: altri qualcho fregio o qualche disegno.

Senonchè anche alcuni privati concorsero ad aumentare di oggetti pregoroli la collezioncina archeologica di Torno, e fra gii altri il cav. Juva, G. B. Sala, il conte Taverna, Nicola Respini ed altri diselero alcuni vecchi cucchiai in ottone ed utensili vottati, una palla di cannone, vari speroni e altre anticaglie, che assieme agli illustrati pezzi storici figurano nella sala del Preposto, in una bella od interessante serie di patrii tornaschi monumenti, osazi cone in un museo.

Nulla più si ha. Spero che l'anno ventaro, con la magra delle acque, nuove armi e nuove anticaglie si presenteranno a completare gli studi e lo investigazioni fatte intorno a queste, e, se arrò vita, m'accingerò novellamente al lavoro, o, Yorse (roppo arditamento, presenterò al publico altri studi sullo nuove scoperte e sopra l'illustre borgo di Torno insieme.

#### XXV

Monumenti di Torno — Chiasa Farrechiale di S. Tecia — Lawet in cotto ad in marane multi notatan - Inercitoria statiche a singulari - Alatri et al affranchi nell'interno — Reconti scoperte artisticha — Campanite — Series torrotte et autice common — Alatricha — Pepira — Arredi sacri — S. Chiedo — Croce d'argento — Secole Commanii — Asili infestilli — Asilos en aures cialitro — Victor villo.

Torno però non va rimarchevole solo per fatti belligeri, per fortificanioni, per guerresca storia, per ricoharza, per conneproio, per industria, nò solo per le armi recentemente scoperte, nò per le rirevante anticaglie; ma besul anche per le arti belle e per i monumenti artistici che racchiade, proziosissima dote di secoli tilustri noi fasti dell'archiettura, del disegno, della scultara e della pittara. Oscillarate che tia più bella nostra gioria, che sola fu conservata libera in mezzo a tanti anni infelici di lotte intime, di schiavità e di soggesione; quel-l'arte che noi dobbiamo mantenere sempre nell'antico splendore, conservandola ai più sublimi concetti, quale espressione del helio del dei risato.

E infatti, quali tostimoni migliori, più certi e grandiosi può avere un paese della propria storica ed artistica importanza,





Chesa Parrochiale di Cornof.



delle onorifiche sue gesta, del suo splendido passato, se non nei monumenti, nelle antichità, e, dicendo in breve, nelle opere tntte, che l'arte ci tramanda ? Essa è una vera potenza, poichè l'arte è la poesia e la scienza, il bello e l'ntile, la storia e il sapere, è l'ispirazione dell'amore e dei più sublimi sentimenti dell'animo, è il quadro veritiero e imparziale della coltura e della moralità di un popolo. Penetra addentro l'obblio delle spente generazioni, interroga la voce solenne delle rimembranze e ricerca l'uomo nella rovina dei secoli. Lo studio dell'arte è lo studio dell'nomo, poichè l'arte nacque coll'uomo, la creò il bisogno, l'abbelli l'ingegno; egli senti il bisogno, si conobbe e pensò, il pensiero produsse, e lo spirito di Dio infuse la vita nella creazione. La Divinità volle una somiglianza e creò l'uomo e l'animò del suo spirito; l'uomo croò un'imitazione della creazione nella materia, e coll'industria volle adombrare in essa quell'aura di vita ch'egli non poteva imprimerle; nacquero allora le arti belle e gentili, e quindi in progrosso di tempo tutte le umane scienze.

L'arte adunque divenne l'espressione dell'acmo e della società, del sentimento religioso, politico e civile, segnando il corso regolare dei destini umani. Sorsoro quindi i templi grandi e maestosi, torreggiarono piramidi e colonne, furono scolpiti i marani, fatsi i brozal, coniate monete e medaglie, formate armi e corone, incisi stemmi e fregi, e si videro disegnati a caratteri di eternità nami od eroi, leggi e costumi, popoli e re, con tutti quel gioriosi avrenimenti che agitarono il mondo nel succederii dei secoli; fu l'ispirazione di Michelangelo e di Raffaello, di Vico e di Galilleo; l'arte fa il pensiero di Dante! Quol pensiero sublime, libero e sciolo sulle suo alli, come l'angiolo sulle suo alli, come l'angiolo sulle suo alli, come l'angiolo

del giudizio, evoca il genio d'Italia dal silenzio dei monumenti e delle rovine, e ce lo dipinge bello e potente col secolo. I monumenti e l'Italia sono eternamente congiunti pel vincolo della storia e dell'arte.

Torno possiede monumenti antichi, notevoli e preziosi, degni davvero anche di una grande città, meritevoli di specalia studi, di singole illustrazioni, essi sono: la chiesa prepositurale di S. Techa e quella di S. Giovanni, ambedue di stile longolardo, neclas seconda frammisto al gotico; ambedue assai antiche, ambedue assai antiche, ambedue degne della particolareggiata osservazione dello studioso e dell'artista.

La parrochiale, che siede al basso del paese, sn di una bella piazza, aperta innanzi al porto, in un geniale e grazioso quadro, flancheggiata essendo a destra dalla simpatica e pittorica casa parrochiale con breve giardino, ed a sinistra dall'alto e massiccio campanile (Vedi la qui unità Tavola III), offre nella facciata il capo acuto con nua fina corriciatura in cotto, so-stennata ai fianchi da due lesene quadrate, conterminanti ciascuna in un rotondo cupolino, di cui un terzo s'alza sulla maggioro sommità della facciata.

La corniciatura seguente il frontone è tutta lavorata a curve intrecciate con piccoli archi.

Ha questa facciata, nel contro, un magniflor rosone di marmo intagliato finamente e bellamente. Sopra lo ateaso una nicchia attende da gran tempo una qualche statuetta marmorea a completare il simpatico, armonico, artistico ed architettonico insieme di questa facciatius, purissima nelle sue linoe, perfetta nel suo stific.

Una porta di marmo a tutto sesto apre all'interno della

chiesa. Vi si accede per una breve scalinata, e presentasi un vero gioiello artistico.

Un cordone scanalalo corre tutto in giro, chisso in mezzo a corniciature, a lesene o ad archi di eccellente gusto, di squistio lavoro; fregi minuti od eleganti capitelli compiono l'ornamento doi fianchi, essondo l'architrave, pure col resto foggiato in marmo, sottenuto da due mesolotte sporçenti mella quadrilatera apertura dell'entrata, e portante inciso finamente nel centro la figura di Gesà Cristo, in dolentissimo atteggiamento, e nei lati quelle di due angioli nell'atto di pregare, quasi supernamente inspirati. Questa porta, da una data incisa a grosse cifre sulla fronte dell'architrave, sappiamo essere opera del 1490, opera ben degna di quel socolo aureo nella storia dello arti bello; montre dove ossore di più recente fattura l'afresco che sta nella lunctta e rappresenta S. Tecla, patrona della chiesa e del borgo, innanzi ad un magnifico e grandioso editicio, che forma lo sfendo del quadro.

Ai fianchi della porta, sulla facciata del tempio, duo lunghe finestre, rompono la pienezza della muraglia, e con la corniciatura, i capitolli in capo alle lesene, le tre cupolette, l'alta nicchia, il grande rosone, e la bella porta compiono la facciata della chiosa di S. Tecla; la qualo nell'acuta forma, nelle linee 
delle finestre, della porta, delle lesene, nel disegno dei fregi, 
degli ornati, delle figure, ci si rappresenta esempio splendido 
della piena aquisitezza doll'arte italiana, nel suo completo svolgimento nol ZV secolo.

Prima di entrare in chiesa arrestiamocene sulla soglia, gettiamo uno sguardo sullo stipite della marmorea porta, e leggiamo le curiose inscrizioncine che vi vennero scritto rozzamente da alcuni vecchi Tornaschi. Esse sono brani di cronaca locale che ci danno fatti curiosi, cose patrie assai singolari, e nomi di antiche famiglie del borgo. Eccole:

> 1570. 4 ottob. tempestò grandemente G. Tridi.

1579. DURÒ LA PIOGGIA DALLI 6 OTTOBRE SINO ALLI 12 DICEMBRE 1579.

1610, 5 agosto, fiocò e bisognò scaricare le alpi. G. B. Tridi.

Antica e distinta famiglia di Torno era questa dei Tridi, menzionata in publici documenti, che figurò eziandio a Como, ove finl, e che possedeva qui alcuno belle case sul promontorio, passate nei Ruspini.

Le alpi, cui si allude nell'ultima iscrizione, erano i pascoli appartenenti al comune di Torno; oltre quoste iscrizioni, veggonsi ivi incisi i nomi di vecchi Tornaschi, come i Razina, i Piazzolo. i Balzani el altri.

Nell'interno la chiesa perdette la sua antica forma dietro ristauri e rinnovamenti, credo avvenuti nel XVII secolo.

Ora vodesi impieciolità e chiusa da muri o da una volta, che non erano certamente della pristina chiesa. Ha un bello e grandicos altare maggiore, in marmo, di elegante disegno, fiancheggiato da duo piecoli altari, chiusi da una marmorea balaustrata che tutti li comprendo, dividendo il presbiterio dalla restante chiesa. Nel Sancta Sanctorum, a destra dell'altar maggiore, ò degno d'essere veduto il tabernacolo, scolpito in marmo bianco di Carrara, di fino lavoro, di elegante disegno, con belle figurine sui lati.

Le pareti laterali sono adorase da due altari, e da alcune tole non affatto spergeroli, tra le quali riuneracsi distro Platra maggiore il grande quadro ad olio raffiguranto S. Toela, contornata da angioli. Giò che però meglio va osservato dagii intelligenti ò un affereso, situato a sinistra di chi entra nel tempio, presso il battistro, sopra un pilastro. È un eccellente opera del principlo del XVI ascolo, come lo dice estiandio la arcitta data 1500, rappresenta la passione di Cristo con due angioli di fianco, è tutto contornato di orazioni ed indulgenzo in caratteri semigodici, appunto del 400, assisi ben conservato, del buonissimo pennello di Bartolomeo de Benzio, antico pittore Tornasco, che pose il nome in capo all'afferen

# BARTOLOMBUS DE BENZIO PINKIT 1502.

È davvero cosa preziosa, per antichità non solo, ma bensì anche per disegno, come potrai comprendere tu stesso, buon lettore, se vuoi dare uno sguardo all'unita Tavola IV.

Adornare di pitture le volte e le pareti dei templi fe costume nato nei primordi del cristianesimo, cresciulo fra noi dopo il VII e I VIII secolo, per le emigrazioni dei Greci ariisti rifuggenti dagl'iconoclastici divieti, fiorito in appresso dorunque per opera dei monaci, de' vescovi, delle confraternite, e delle asseciazioni d'ogni ragione. La quale costumanza giovava ad un tempo alla conservazione a III avanzamento dell'arte, e all'arfetto per la religione; perocchò in quelle storie figurate, che ricoprivano le ampie navate delle chiese, se da un lato traevan sussistenza e favore gli artisti, per l'altro il popolo imparava i meravigliosi fatti di Cristo e degli Apostoli e de' Santi Martiri, e per esse commovevasi a pieth, ed ispiravasi a desiderio d'imitazione.

Ma dal secolo XVI al nostro fu nelle città italiane una ignobile gara nel cancellare e nello sperdere i monumenti dell'arte, dimostrandosi i moderni altrettanto ignoranti nol distruggere, quanto furono sapienti nel crearo gli antichi.

E le opere rispettate dal tempo vidersi dalla mano dell'uomo guaste, o stoltamente velate d'intonaco:

Senonchè da questo affresco antico e da altri motivi sollecitato, il preposto attuale, don Baldassare Bernasconi, - sentendo nell'animo quanta importanza abbia nella storia di un paese lo studio delle arti e il rintracciamento dei più buoni esempi di quella; presentendo in lui come siano i monumenti quelli che ci mantengono viva la memoria dell'ingegno, del sapere e delle onorificho gesta degli avi nostri, come nati noll'arto, como ispirazione di ogni sublime principio, come esompio di virtà, di genio e come fusione del bello coll'utile, del buono col vero, mantonne nel cuore sacro il convincimento della loro importanza e della loro relazione con la nostra patria grandezza. con la nostra passata esistenza: così, non tenondosi contento di quanto s'era scritto intorno all'architottura della chiesa di S. Tecla che dichiaravasi longobarda, quasi per semplice tradizione, e intorno alle anticho pitture, che si dicevano esistere, senza precisa indicazione del luogo ove fossero, e di quanto rappresentassero - cercò, frugò, rovistò, lavorò attorno The first of the control of the cont

go tota degli ari nosti, ugigico,
siste il sedi aribide pinello pri sessi esemc conta fantas del belli il tilli i
interiore sacro il continuori



Affresco nella Chesa Parrochiale di Torno

Stabilit & Describer Miles



alle mura della chiesa, sopra la volta, presso il tetto, fanchà rinvenne una piccola traccia di affrescatura; corso dietro a questa, arrivò a scoprire una testa intiera; asinatto da questi felici presagi continuò il lavoro, e sempre cose nuovo o più preziose si fecero innanzi alle suo ricerche. Ora sa proseguendo l'opera di scopritura degli affreschi che un giorno ornavano quasi tutte le antiche pareti della pristina chiesa, e che a gran tempo giacovano coprete dal grasso e bianco intonaco di calce, inesorabilo velo, anovra presentemente, sopra molti affreschi qui non solo, ma bensi anche in altri luggli esistenti, sepoèro di tante opere, per certo, degne della luce del giorno, degne d'essere vodute e studiate, degne d'essere mostrato ad esemnio.

Cosl già a quest'ora si deve alle cure dell'intelligente Preposto di Torno la scoperta di una buona parte doll'affresco situato superiormente all'altar maggiore, sul muro sostenuto dall'arco che formava il presbiterio dell'antica chiesa; poichè questa nel disegno primitivo era costituita dal muro che vedesi ora sfondo, nelle laterali pareti, alle chiuse arcate ed ai pilastri di sostegno della reconte volta. L'antica chiesa era coperta da un tetto a grosse travaturo sostenute da grandi archi giranti superiormente alla volta attuale, e posati sull'antico od esterno muro a più di un metro all'infuori dei presenti pilastri; così mostrava perfettamente visibile il muro cho dall'arco in capo al presbiterio. di fronte alla porta d'entrata, saliva fino alla maggiore sommità del tetto della chiesa. Sopra questo spazio di muro sta il rintracciato affresco, che è grande, e mostrasi ancora conservatissimo. Appartiene ai primi anni del 1400 e raffigura il Sommo Padre contornato da santi ed angeli, intorno al capo di ciascuno

dei quali vedesi girare un nimbo, che mantiene tuttora uno spiceato rilievo e l'indoratura.

Tutte le figure sono a poco meno della metà dal vero, e mostrano a vivi colori le proprie vestimenta sopra un fondo generale celesto.

La bella figura del Santo Padro, scoperta nel centro del muro poco sotto alla travatura del totto e della corniciatura, è corretta nel disegno, ed ha sentimento ed espressione nella testa o facile abbondanza di piegature.

Le altre figure, che di mano in mano vanno mostrandosi, si vedono esso pure buono nello lineo dolle teste e dei vestimenti.

Più in alto dell'affresco o tutto in giro al muro della vecchia chiesa, nolla massima estrenità prosso la travatura del tetto, corre una rieca corniciatura affrescata in giallo e rosso con ombreggiature, che rappresenta un fregio framezzato da vasi ed ornati di buonissimo gusto o di eccellento fattura.

Queste opero, eredo, valgono ad offrire bastevole materia a ragionevolmente stabilire, come le antiche paroti della pristina chiesa fossero quasi per intiero coperte da pregevoli affreschi.

Peceato che resteranno sempre nascoste queste dipinture all'occhio dol visitatore della chiesa, comechè situate sopra la volta ed in un luogo di non tanto facile e sieuro accesso.

In ogni modo, dobhiamo pregaro il preposto Bernasconi, ma credo ehe sarà inutile, di voler continuare la paziente ed esperta opera sua, che diede già così lusingihieri ed importanti frutti, che riuscirà per certo di somma utilità all'arto ed alla storia, di bell'onoranza per il luogo di Torno, e di grato ricordo e cara soddisfazione a lui noi venturi anni.

Prima di abbandonare la chiosa di S. Toela, s'alzi lo sguardo

verso l'elevata torre che porta i sacri brouzi; questa vedesi fino a grande alterza, titta formata a pietro connecso e ritagiliate esattamente, di quadrata e solida forma, alla guisa delle antiche terri di fortificazione. Infatti nei passati tempi fi una delle principali torri che difiendevano il porto di Torno, e titutra sor-prende per la massicica robastezza, e la singolare elevazione delle sue grosso e ben la torate muraglio.

Presso al campanile, e sempre sul lato sinistro della chiesa, vodesi, ora votto ad uso comune, un piccolo locale intieramente coperio da antichi affroschi, che doreva essere una cappella dolla chiesa di S. Tecla. Mantiene tuttora, sobbene assasi guaste dall'umido de all'interria, sopra aggil parete, motte figure di santi e vari fregi. Un lato fu lacerato onde aprirvi un varco dalla strada; in quello di fronte all'attuale entrata vedonsi due archi a tutto essio, dipinit, e sostemuit a una colonna nel centro e da due mezze colonne ai lati, tutto di marno, che vanno errate di stupondi capitali o di molti fregi escopiti assasi inmanunte; le stesse sostenovano gli archi che lasciavano libero l'adito all'interno di S. Tecla, presso il coro, essendo stato forre questo localo, ora così sonosita, la cappella del Santo Sacramento, la cappella del Santo Sacramento,

Presso el informo alla chiesa si elevano le antiche caso Giovio, Canarisi, Tridi, Casartelli e Giulini; la prima ora caserma dei doganieri, la seconda e la terza passate nel Ruspini. Ne vogliasi dipartire da qui senza prima aver dato un salnto alla pulita casetta, quasi tutta coperta di verdi arrampicanti, che sta alla destra della chiesa, abitata dal Preposto di Torno, mio eccellente amico, ed ore io passal ore buone e tranquille, trascorse nella calune e nella dolectra di una vera amiciria, ed ove maturai il disegno, 'spinto dal sentimento di mostrami

grato al bene che ne veniva al mio cuore nella vista di così ridenti luoghi, di tossere alla meglio alcuni cenni sopra Torno, che più lo faccian conoscere agli studiosi della patria storia.

L'altro monumento che notai è la bella e grandiosa chiesa di S. Giovanni, nel luogo omonimo, a mezza costa, compresa nel comune e nella parrochia di Torno, di cui appunto è suffraganca (1).

Sopra nna tranquilla e regolar piazza, all'ombra di alte e vecchie piante, in luogo triste ma simpatico, s'alza questo antico e pregevole tempio.

Se il viaggiatore vi sale, ben troverà largo compenso alla fatica.

Prezioso e bel resto d'antichità è la facciata di S. Giovanni Battista, che vieno coporta in parte dal grosso campanile, e così monca nella sua prospettiva.

Va adorna di una magnifica porta, di cui do qui il disegno, ricca di intagliati ed incisi pilastri, di statue, di bassorilieri, di bassorilieri, di bassorilieri, di bassorilieri, di busti e di freggi pregevolisimi, e cioè: sul pilastro a sinistra, le figure di S. Rocco, di S. Catterina e di S. Paolo; presso, un buon bassorilievo rappresentante S. Elisabetta, e più sopra la statta della Fede; nel pilastro destro, S. Sebastiano, Santa, Lucia e S. Pietro: vicino. Ia decollazione di S. Giovanni Bat-

<sup>(1)</sup> A. Piniana fate promise Twerens presentarion. Jungialmen alten a Dern Nicola charles, in po Diri Josania Trugpius peri centarione al Dern Nicola charles, in po Diri Josania Trugpius peri centarione al la compania en la compania del compania del

tista, patrono della chiesa, e sopra, la bella statua della Carità. Sull'architrave uno scudetto quattrocentista, nella luncita tra l'architrave e l'archivolto il battesimo di S. Giovanni Battista,



Porta della Chiesa di S. Giovanni.

intorno all' archivolto i profeti, e sopra il tutto, in maggiore grandezza, la mezza figura del Redentore.

Tutta così ornata essendo, meriterebbe una particolare illu-

strazione per opera di un valente artista; illustrazione cho incontrerebbe le simpatio dei dotti Francesi, Germanici od Inglesi, tanto vaghi delle curiosità artistiche e delle nostre in modo speciale.

Innanzi a quosta porta l'8 giugno dell'anno 1726, nella 22 ora del giorno, Pietro Maggi o il cappellano Gerolamo Coronara furono colpiti dal fulmine e vi morirono.

Sopra la porta, non nol centro della facciata, un ampio rosone manda luco ed aria nella chiesa.

Nell'interno giganteggiano larghi ed elovati archi a sostegno della maestosa volta.

S. Giovanni mantiene tutora lo silie lombardo nella somplicità e purezza delle sue lineo architetioniche, e nella sua vasta regolarità, solo modificato dalla maniera che nacque dopo, nell'arca acuto della volta, che è sostenuta da cinque archi, sul secondo dei quali leggesi a granili cifre la data 1494, cho potrobbo dirci la prima opera, come anche una antica restauraziono; e sul quarto degli stessi quest'altra:

### 1618 ADDI 28 ....

che certamente ricorda un più recente lavoro intorno alla chiesa.
Il più antico pezzo, quello che meglio qui sovra gli altri

il più antico pezzo, queno che megno qui sovra gli airi caratterizza il gusto e il disegno dell'epoca lombarda, è la pila dell'acqua santa che vedesi nella chiosa poco lungi dalla porta sinistra, che è di marmo, e certamente avanzo longobardo.

Ha S. Giovanni tre altari, alcuni quadri, e molti affroschi, e inoltre conserva antichi arazzi tessuti in panno della vecchia manifattura tornasca. I tre altari stanno in capo alla chiesa, nel presbiterio, cui si accede salendo due gradini. E questi tutto copero da recui affreschi, ma di poco pregio, e sostenuto all'incontro da colonne con capitelli e basamenti di grande antichità e importanza storica.

Una lunga cancellata in ferro, di vetusta fattura, chiude e divide il presbitorio dalla chiesa.

Curioso a vedersi è appunto nel Sançta Sanctorum, nell'angolo estremo destro, un quadro ad olio cho ricorda un falmine caduto nel 1770 dal campanile nella chiesa, forando la muraglia sopra la porta, mentre due confraternile vi si trovavano nel momento della processione del Giubilco.

Innanzi all'altar maggioro sta una marmorea balaustrata, e ai fianchi corrono gli stalli del coro, i quali con il pulpito furono un giorno del convento di Cermenate, e qui vennero nell'occasione dello prime soppressioni, come i sedili della chiesa parrochiale.

Di eccellento e larga mano è il grandioso affresco che mirasi sul muro cho dagli archi aperti innanzi al presbiterio s'alra fino alla voita dolla chiesa, di fronte alla porta d'entrata, e raffigura qui pure, como nella chiesa di S. Tecla, l' Eterno Padre con la corona di angeli e santi; è opera assai più recente, ma di buon pennello eziandio.

Sul quarto pilastro, a destra, è affrescato un abhate umiliato con mitra ed altri segni d'autorità. Sotto stentasi a leggere una iscrizione scritta e che rammenta forso il trasferimento delle monache del Monte Piatto, e alcuni scandali nel borgo; veduta e letta dal preposto Bernasconi, egli gentilmente me ne diede il soguente brano:

L'esistenza di questo affresco, che raffigura un'abbate dell'ordine degli Umiliati, in Torne stabilite da tante tempo, avvalora l'opinione che la chiesa di S. Giovanni Battista abbia appartenato nel medie evo a quell'insigne ordine, e che qui presso gli Umiliati avessoro parle dello loro caso e delle loro fabbriche di panni.

Pure a destra, presso la scala dell'organo, sta dipinto San Cristoforo, di votasta fattura, e a sinistra di flanco alla porta che apre alla sacrestia, la Madonna con S. Giovanni, affresco pure assai antico.

Giacchè nominai la sacrestia, entriamvici, e scorgeremo un bel locale acreato e spazioso. In essa vedonsi alcune antichità, e molti arredi sacri di lontana e buona fattura.

È degna di speciale osservazione la croce del Santo Chiodo, che qui conservasi e mostrasi nell'occasione dello grandi feste che ricorrono nella domenica successiva al giorno dell'invenzione di S. Croce, e nella domenica susseguonte la natività di S. Giovanni Battista, e alle quali concorre numerosa gento da ogni parce del lago.

(2) Il Vescovo.

Trestarchi Congle

<sup>(1)</sup> Forse: è lo scritto, l'atto, il documento, ecc.

È questa croce tutta in argento inciso e frastagliato a minutissimi fregi; contieno uno spazio vuoto, in cui vieno accluso il reliquario dei S. Chiodo, e poggia sopra una grando croce in legno coperta di velluto rosso. È opera non antica, essendo stata finita nel 1701, ma di eccellento disegno che sfugge al barocchismo dell'encora sua.

Da una memoria esistonte nell'archivio parrochiale risulta che costò alla fabbriceria di S. Giovanni 541 lire, e non è poco.

La tradizione vuole che i preziosi paramenti violacei siano stati donati a Torno dalla regina Teodolinda, e se ciò non fosse, essi però sono assai antichi.

Nol parimento della chiesa stava incastonato un marmo cridiano, levatori dal cav. Fulvio Tridi, umon crutido, oriondo di Torno, morto nol 1792. Il marmo fu trasferito nel suo museo lu Como o rimpiazzato qui da lui con una copia incisa sopra biance lapide cricolicata nol presbitierio e dostra, per chi dalla gran porta muove i passi nell'interno di S. Giovanni (I). Il marmo dice.

D. M.
HIG REQUIESCIT IN PAGE
ANICITIANUS VE PERS SCAB
GOM AECL QUI VIXIT IN HOC
SAECULO ANN PEM. LXVIII DP
SD VIIII KAL. FEBR. RUSTIGIO VC
CONSULE IND XIII (2).

 Il marmo originale passò per eredità al conto Giambattista Giovio.
 Le abbreviature D M suonano Devotos Memorios. Divoto per religioso e pio è usato soventemente dagli scrittori ecclesiastici. В.

HIC REQUIESCIT IN PACE FAMU
LA XPI RUSTICULA VIRGO DE
VOTA DEO QU'AE VIXIT ANY
PUM XIIII DP SD VI KAL AUG MA
VORTIO VC CONSUL IND V.

Traduzione:

DI PIA MEMORIA
QUI RIPOSA IN PACE
ANICIZIANO
VENERABILE SACERDOTE
DELLA SANTA SEDE COMENSE
CHE VISSE IN QUESTO ESCOLO
ANNI CIRCA LXIX.

SEPOLTO
IL GIORNO IX AVANTI LE CALENDE DI FEBBRAIO
(ESSENDO CONSOLE) RUSTICO UOMO CHIARISSIMO
INDIZIONE XIII.

DI BUONA MEMORIA

QUI RIPOSA IN PACE
LA SERVA DI CRISTO.
RUSTICOLA
VERGINE CONSACRATA A DIO
CHE VISSE ANNI CIRCA XIV.
SEPOLITA

IL GIORNO VI AVANTI LE CALENDE DI AGOSTO (ESSENDO CONSOLE) MAVORZIO UOMO CHIARISSIMO INDIZIONE V (I).

 Aniciriano fu sepolto sotto il consolato di Rasticlo o Rustico il 21 genusio dell'anno 529: Rusticola nel consolato di Mayorzio il 27 luglio 527. Venne publicato ed illustrato dal sacerdote Ginseppe Bernasconi in nn dotto lavoro sulle Antiche lapidi cristiane di Como, dal quale trassi la traduzione italiana e le note archeologicho.

Il fatto dell'esistenza qui di un così antico marmo cristiano, confrontato con altro notizio storiche dol 1009, in cui si dice che l'arcivescovo germanico depositò il S. Chiodo nella chiosa di S. Giovanni, certifica pure l'esistenza in questi luoghi di un antichissimo tempio e di numerosa popolazione.

Nello stesso pavimento della chiesa, ma più presso al pulpito, vedesi tuttora la marmorea lapido del sepokro dei nobili Malacrida di Torno, con incisovi sopra l'iscrizione commemorante il guerriero Giovanni, e cioò;

# SEPULCRU SPECTABILIS DMI IOHAIS DICTI BAI DE MALECRIDIS ET SUCESSOR:

Sotto queste parolo sta lo stemma gontilizio della famiglia, composto di tre campi, due nella parto superiore dello scudo, in uno doi quali sta un castello, nell'altro un Icone rampante; e un solo campo nella parte inferiore, formato da sei sbarre orizzontalmente noste nello scudo.

Giovanni Malacrida fu eccellente capitano del XV socolo, che figurò essenzialmento nello fazioni fra i Tornaschi e i Comensi come capo e comandante degli uomini di Torno.

In questa chiesa venerasi con grande divozione nn chiodo, creduto uno fra quelli che furono strumento della crocifissione del Divino Redentore.

Come qui sia venuta questa preziosa reliquia, l più san dire

che, al tempo delle crociate, un arcivescovo tedesco, tornando nell'anno 1009 da Terra Santa, ne riportava un Santo Chiodo e la gamba d'un degli innocenti. Termatosi a Torno, cibbe si ostinatamente avverso il vento, cho non potò staccarseno, finchè, accortosi della voloutà dol cielo, depose quoste reliquio nella chiesa di S. Giovanni Battista (Vedi nei documenti il N. II), dove stanno ancora. Così questo borgo potò emulare Roma, Treveri, Milano.

Senonchè si narra cho nel famosissimo eccidio patito da Torno nell'anno 1922 — Il più grave o trista avenimendo belligero cui prese parte, quello che lasciò dietro le più durature conseguenze — un tale rubasse il l'astro Chiodio e il portasse a Beragmo, over granis prodeigi pol operava in vantaggio d'altrui, ma che il sacrilego, tribolato poscia da diverso seisgure, pentilo i restitui, dimotochè no vellamente rimesso nella chica, d'altora in poi fi riposto dietro all'altar maggiore, in un'urna ben chiusa de sette chiavi che ai conservano presso sette persone delle principali del borgo, con gelosia e scrupolosa cura. E a notarsi come esse passino per credità da padre in figlio, e vengano singolarmente calcolato nelle quote creditarie del valore di 100 liro.

Singolari sono le formalità usate nell'apertara dolla cassa all'occasione delle maggiori feste del luogo, che ricorrono nel
gioral dell'invensione di S. Croce e della natività di S. Giovanal,
nei quali la croce vien portata processionalmente per tutto il
borgo di Torno. Ad un'ora fissata devuno comparire inanani alla
cassa tutti i depositari delle chiavi, e ciacemo con la propria
dove aprire la corrispondento serratura; se uno tra essi mancasse, vien rotta a colpi di martello ia serratura che doveva
essere aperta da chi frappose indugio nel compinento del pro-

prio mandato, è tolto a lui il sacro pegno, e chiave e serratura vengono mutate e consegnato ad altro principale di Torno.

Nolla cassa sta dunque il Santo Chiodo, conservato in nna croce d'argento massiccio, che nella festa dell'esposizione viene inclusa nell'altra croco puro d'argento e più grande che tiensi nella sacrestia; più il braccio di un innocente.

Intorno alla reliquia del S. Chiodo di Torno discorsero i vescori di Como Feliciano Ninguarda e Lazzaro Carasino, nonetho gli storici Tommaso Porcacchi, Roberto Rusca, Sigismondo Boldoni, Francosco Collio, Francesco Ballarino, Guintillo Lucino Passalaqua, Gio. Stefano Menocchio e Lelio Travezzi.

Di fianco alla chiesa di S. Giovanni, a sinistra, stanno le scuole comunali, d'intorno e dietro vedesi l'antico cimitero ora trasportato più vicino al lago; stanno qui però tuttora alcuni monnmenti e varie iscrizioni, tra le altre alcune incise in lingua inglese.

Prosso la chiesa, sul lato dostro, s'aderge l'asilo infantile di Torno, in occellente o sano locale, cho può forse accogliere 80 bambhi; poco lugir vedonsi le villo Righnii, Capreno e Grasselli, la prima collocata in prossimità dolle case di Scilonigo, e le altre in isolato luogo sul promontorio, più verso il lago, e frontoggianti l'altre seno.

#### XXVI.

Canal storici wallo chiese di S. Tocia e di S. Giovanni Sattiata — Propositara — Confraterazia del SS. Sacramento — Antiche tradizioni inronti illi dea chiese — Decamanto autico in cui vengena esminata —
Cappellumia e escali del Beaurio in S. Giovanni — Lettera del 1613 —
G. De Barina — Costruzioni anticho — Vecchi ristauri — Retteri della
chiese Tora seache sal XV seccho — Viseggi di Gerciamo De Bazina —
Nome dei carati e propesti di Torno — Archivio parrochiala — Libri
parrechiali antichi — Registri di vetata data — Nota di decamenti —
Noticia corriose — Sindaci delle famanzo comunali.

Non ho potuto raggranellare notizie precise intorno all'origine ed alla fondazione di queste due chiese, che si sanno assai antiche e sempre dipendenti dalla pieve di Zezio (1); como pure si sa

(I) Comiscio precisamente a Tamo da queto inte l'estan Pievo di Zode. Le quale abbreccio preva Matta, Hirrò, Bercia, Branate, Cernango, Cuyllanca, Cressible, Chiano, Ciriglio, Berendate, Lipson, Lora, Masilante, Mattrada, Mantcholine, Pianza, Panento, Robbia, Revana, Soleng, Silmaincio, Tarrenzio, Unio o Vergoia. Male alexal Taposlicanes Pievo di Zodis, confinedosi il mose on quello di un pieces villagio, posta salla via che da la mose one quello di un pieces villagio, posta salla via che da la passa della casa del presenta del pres

ben vetusa l'istituziono della parrochia di S. Tecla, che però solo dal 1703 porta il titolo di prepositura, mentre in ogni modo è certo che questa sulle altre chieso dei dintorai esercitasse supremazia ed autorità fino dalle più lontane epoche; come in essa da lunga data sia stata stabilita la scuola del SS. Sacramento.

Volendo tener conto delle antiche tradizioni rifictenti le due chiese principali di quosto borgo, cho si mantengono vive nel cuore dei Tornaschi in non mai interrotto legato di onoranza cittadina, e vongono scritte nelle patrie storie come illustrazioni del nome di Torno, noi sapremmo come già nel. Ol anno dell' era volgare esisteva la chiesa di S. Tecla (I), alla quale i Tornaschi recavano donazioni e reliquie da Roma state depositato per volere divino nella chiesa di S. Siro a Lomazzo, e come d'allora in poi essa si mantenesse la chiesa principale del borgo; sapremmo eziandio che nell' anno 1000 era già in 1000 e

eredo sia illanguidito quasi intieramento. — È a notarsi che tutti i parroci della Piere di Zezio corrispondono direttamente colla Coria Vescovilo, facendo ognano da Vicario forance nella propria parrochia, indipendentemente da ogni altra antorità, all'azfueri di quella dell'ordinario.

(1) S. Techs fu domas illustro e compensa di S. Paolo nel martino (illi storici la dicenza di cierta stanli, assai biala, rice, cardita, vittorino, di gran cues e coneggio, e di alto sentire. La sua vita si rissuma nel diniege a spicadido mones, dos avera misto e anno prote d'espandor Paolo printibandonce completo d'espai mondano pensiero; acida consercacione di vine la pretibandante concilenda d'un espaini storat, i nidem colle condanna illa morte, diversa da belre. Seconde li coda, ai quali fu messa insandi, errecolo pasto, indicreggiavano cari mostrarecon illusido si scapa. Pa protezta ia milli soni e campo estri libra la ma virità. Pa esciunata la Prima Martire del vos serso, o mort, depo ma lumga activi di opre sunta e pie, cachia per valossi Divina, in su herrorae. Il mo corpo, diced, venno expoto in Sciencia Selecus, e da la trasportata a Milano, ver pio-possa mell'unite activatoria ceritica.

piedi la chiosa di S. Giovanni Battista, nolla quale vonne depositato dal vescovo alemanno il Santo Chiodo ch' egli recava dalla Palestina.

Senonche l'aver avuto Torno, in così lontane epoche, chisse tanto illustri ed antiche, il voder figurato il suo nome in documenti di così vetusta data, derosi supporre con fondamento che fosse già in quoll' età illustre, ragguardevole e popolato borgo, circostanza avvalorata dal viaggio nel di di Oristo funo a Roma di alcuni Tornaschi in cerca di reliquio da recare alla propria chiesa, dall' esistenza della lapido cristiana, illustrata parlando di S. Giovanui, e dall'essore stato luogo di fermata del vescoro telesco.

Si trovano entrambe nominate le chiese di Santa Tecla e di San Giovanni, in un privilegio concesso nel 1208 da papa Innocenzo III in favore di Gugliolmo abbate di Sani' Abondio,
con cui vengono confermate, unitamente allo pertinenze, a quell'abbazia. In questa bolla, data per la prima volta dal Tatti
e che ripublico fra i documenti sotto il Numero III, vengono
specificate tutte le chiese concesse e confermate, e tra esse
appunto S. Teclar et S. Ioannis apostoli (cho pensiamo doversi emendare con S. Ioannis Baptiste), in Turno ecclesiar
cum pertinentiti carvum.

Da autentici documenti risulta che la cappellania coadiuturale di S. Giovanni Battista venne eretta nell'anno 1538.

E da antico tempo venne pure stabilita nella chiesa di Sau Giovanni la confraternita del SS. Rosario che fu appunto eretta nel 1672 ai 7 Giugno con diploma di Carlo Filippo Visconti di Milano, dell'ordine dei predicatori, priore del Convento di S. Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista ad pedem montis Comi presso la città, come delegato del Padre generale di tutto l'ordine e fu annessa all'altaro B. Virginis Mariæ sitæ in Ecclesia sancti I. Baptistæ loci Turni, Picbis Zezii, episcopatus Comi, a manu dextera dictæ Ecclesie, e continuò.

Peccato che manchino altre notizie a congiungere questi preziosi anelli in una magnifica catena storica.

Lacune lunghe stanno tra quelle epoche, che segnano un principio alla continua cronologia di fatti e di avvenimenti, e queste, semplici e scarse spigolaturo.

Importanti memorio abbiamo però da una lettera autografa, che publico per disteso nelle note al N. II, dell'anno 1493, e scritta da Gerolamo de Razine o Razina, che potrebbe essere un barbarismo di de Arzeno o Arzenso, modo antiquato ed usato comunemente nello vecchie carto per nominare il luogo di Argomo pure del lago di Como.

Tuttora fioriscono i discendenti del Gerolamo de Razine, che continuarono con noca modificazione a chiamarsi Razini.

Sappiamo da questa lettera cho furono fatti alcuni archi e qualcho sodili ne pictra, o preso la chiesta parrobiale, o in quella di S. Giovanni Battista, nello stesso anno, e terminati il 14 di ottobre (1); che l'opera spettò al maestro muratore Crinosforo De Ferari o Farari da Mariano, e che in quell' epoca stessa era rettore e capo de tutte te gizzie di Torror, il prete Nelchiorre de Razine, canonico e fratello dello scrittore del documento; che era cappellano presso la parrochia di S. Tecla, il prete Andrea Perlasca; cho la chiesa di S. Giovanni Battista car retta nella qualità di cappellano da un frate cell' erdine

<sup>(1)</sup> Salla seconda arcata della chiesa di S. Giovanni leggesi la data 1494

bianco e'cioè degli Umiliati, per nome Giovanni de Gambara, e che un tale Elia da Porlanca, prete semplice, senza benefici, reggeva provvisoriamente la chiesa di S. Elisabetta del Monte Piatto sopra Torno, per consenso del canonico Melchiorre de Razine; come il cappellano di San Giovanni Rattita, frate Giovanni da Gambara, suonava gli organi che glà nel 1403 esistevano in ambedue le chiese; come la nobile famiglia Tornasca de Razine, cui appartenenzao il preposto Melchiorre, l'autore dello seritto prezione e singolare, Gerolamo, e il padre suo Simone, ricco fabbricante di panni con depositi e magazzeni in Como, fecero nel 1403 ornare e dipingere la cappella gentilizia sotto il patrocinio dei SS. Stefano e Michele, che aveano nella narrochila chiesa di S. Tecla.

Debbo qui rammentare come il Gerolamo de Razine, autore della lottera, avesse percosì lottani pasel, cosa stranissima per quell'età, mentre narra egli stesso i fatti viaggi a Genora e a quella riviera, in Sicilia, in Provenza, nella Francia, in Borgogna, nella Spagna, nelle Pottogullo, nell'inglibitera, in Catalogna, nella Schiavonia, nell' Albania, in Grecia, nella isole di Candia, di Cipro, di Schio, di Rodi, ad Alessandria d'Egitto, al Cairo, in Sinia, a Bairut, e che conscesso molte lingue e tra le altre la moresca, l'arabica, la schiavona, l'albanese, la spagnola, la francese e la greca. Questo è confermato da molti altri documenti, dai quali risulta chiaramente l'abitudine nel Tornaschi capil di famiglia di mandare in viaggio i propri figli, per istruzione, per lenlastiric, e per relazioni commerciali.

Furono curati della chiesa di Torno, i preti Perlasca e Caprera, entrambi di qui; e preposti, Torchio, Casarini, Ostinelli, Mossi. Pizzala, Raineri, Baserga, Giulini, Maraini, Aureggi e Negretti; ma meglio li vedrai indicati nella serie cronologica dei curati e preposti di Torno, che tratta dai libri parrochiali, e fornitami dall'amico ed attuale preposto D. Baldassare Bernasconi, publico nei documenti sotto il numero V.

Poche carte conserva ora l'archivio parrochiale, depauperato essendo stato nei saccheggi e negli eccidii patiti dal borgo nel medio evo.

Alcune resistettero a tutte le ruberie antiche, ma non hanno potuto sfuggire a quelle che segnarono luttuosamente, con tanti pesi finanziari e tante perdite artistiche, la venuta fra noi del governo napoleonico, sul principio del corrente secolo.

Poca parte scampò alla rovina, con essere stata nascosta dai previdenti e gelosi principali di Torno, in una cassa ben chiusa e serragliata. nella sacrestia di S. Giovanni Battista; senonchè non tutto le carte state così gelosamente custodite poterono perwenire fino a noi, che qualche strano accidente le trafugò e le rapi allo studio ed alla ricerca, in esse, di quanto potrebbe moglio illustrare l'insigne borgo di Torno.

Abbiamo tattora una Notta o sia inscentario delle Scritturca de la Comunità di Torno, che sono nella cassa in Torno. Tra i più importanti documenti, di cui mantiene la memoria quest'indico, figurano le carte rifettenti le relazioni tra il comune di Torno e quello di Molina per i pascoli delle bestic, tra il comune di Torno e le famiglie Tridi, Giovio e Canarisi per altre ragioni; quelle attinenti alle cappellanie di Torno, alle campane delle chiese, al convento di Monte Fisto, alla Naji, ai boschi e prati di spettanza del comune; quelle riguardanti affari fra esso e la città di Cono, gii alloggiamenti dei soldati, il bando delle pecore e delle cappe, la fontana pubblica di Sarlroasijo, gii arredi antichi di S. Giovanni Battista di Torno, il potrioo della Rica (che sembra spettasse al sig. Albricci), il dazio del comune di Torno per la stadorea, la lito con lo monache capaccine, il mercimonio della città di Como, le chiavi del S. Chiodo, il dazio della scanadara, la parrochia, le esazioni straordinarie, la stadora del comune di Torno, la fondazione della capellanta presso la parrochia, le nomine del sindaci, il fondo in Lemna della chiesa di S. Giovanni, le notificazioni dei beni ecclesiastici, le coavenzioni con il capitolo del Domo e la chiesa di S. Fedele in Como per le decimo, ed inoltro enuncia la misura del territorio di Torno, la mappa del comune, antichi istrumenti dichiarati di assai difficile lettura, 20 quinternetti di Taglio, ed altri istrumenti spettanti alla chiesa di S. Giovanni Battista.

Si conservano però, o vennero collocati e distributii in buon ordine dall'attual Preposto, tutti i libri de' battesimi, che incominciano dal 1006, dei matrimonii dal 1006, e dei morti dal l'anno 1038, più uno Status anisarrum in P. Turni sub cano 1005 in luccan editus per Joseph: Torchium Purrochum, ed altri registri della parrochia di Torno.

Questi libri forniscono molte curiosità storiche e statistiche, scritteri dai varii preposti antecedenti; per essi sappiamo cho la popolazione di Torno nel 1740 ora di animo 575, nel 1746 di 610 e di 611 abitanti nel 1753.

Vennero regolarmento classificate le carte attinenti ai benefici, ai legati, alle confraternite, alle elemosine, e distinto specialmento aleuno, ritrovate per easo, cho trattano del convento del Monte Piatto, della soppressa chiesa di Santa Croce, dell'abolizione di aleune antiche feste, che i Tornaschi giurarono di perpetuamente rispettare ed onorare, e dell'antica amministraziono del comune, dalle pault chiaramente risulta come Torno fosse, sulla fine del XV e nel XVI secolo e posteriormente, retto e governato da situata e consoli, che venivano eletti dalla geuerale assemblea degli unoniali del borgo, e che avvenao divise tra essi le diverse mansioni, trattando i primi le finanze e i secondi gli afarti politici el amministrativi.

Esiste nell'archivio un libro di conti del Comune et elemonine de Torno tenuti per me Ludorico Passeri comenzando ha calendo Gienaro l'ano 1566 e finitto per tutto l'ano 1569, che fornisce sufficiente contexza dei larghi redditi che tuttora continuava a possedere il comune di Torno.

Da esso risulta che venno paggio un solio e nove denari a Francesco Benzio, pittore, per aver restanralo nan parte dell'altare della Madonna nolla chiesa parrochiale, e che ai 23 agosto dell'anno 1507 funono dati allo stesso soldi decy, cinque per comprare colla e cinque per sua merzede ha conzar lanchona (Tancona) di l'altar della Madona.

Dal modesimo libro delle spese, risulta che in Torno a quelrepoca cravin misi ascendoti; podich velesi monianto un prote Francesco Caprera, al quale negli anni 1509, 1507 e 1508 venniva aboranto dal comune lo stipendio annuo di libre viniti inperiali, e come carato un prote disceppe, che continna egli pure a figuraro dal 1506 al 1508, e al quale li comune pagava 13 live e 16 soldi amanlamente, foro come contributo d'istracione.

Questo importante documento registra pure il nome di alcuni sindaci delle entrate e delle spece, che amministravano in quegli anni le finanze Tornasche, mentre erane ragioniere o cassiore o tesoriere il Ludovico Passeri che scrisse il libro dei conti, e cioà, nel 1507: Giovanni Antonio Trido, Battista Pizzala e Giovanni Sala; nel 1568 Michele Perlanca, Santino Franzano e Ludovico Passeri; nel 1509 Francesco Razina o Gio. Antonio Trido. Vi stanno enunciati pare i nomi di alcuni personaggi che replicatamente venivano incaricati dal comune di gravi affari, como Pietro e Giorgio Tridi, e Giovanni Maria Canarisi, citati più volte negli anni 1500, 1507 e 1508. Da una copia autonica, conservata fra lo carte dell'archivio, rusilatano tuti li asciti testamentari fatti dal sacerdoto Tridi e dalla sorella Anna, da Pietro di Valle e dal nobile Annibale Canarisi, in favore della Confraternita di Santa Marta nella chiesa soppressa di S. Crocc, e da altre carto emergono lo diverse antiche pereogative delle varie confraternite istituite nelle chiese di Torno.

# XXVII.

Oratorio II. Siergio — Chiesa II. Elimbetta e convento di muncalo a Manto Fintto — Eggraf — Frina Abbeta — Suppressione del Convento — Rumiti — Supra dei 2 luglio a Mento Fintto — Antiche chiese di S. Catterina e di S. Crese — Construeralia di S. Rusta — Fie disglicolal antiche — Vattoro cellopie di Tralipese Unillata — Vecchie casse e grandoni giardini Tridi a Canarisi era Ruspini — Altre ville, presso Il lese, in Terro.

Altro duo chiese, oltre le nominate, sorgono sul territorio del Comuno di Torno.

Una piccola ma bella cappella dedicata a S. Giorgio presso la

via di Como, e appartenente al conte Lodovico Taverna, che la ricostrusse dalle fondamenta pochi anni or sono e compl nel 1851.

È nell'insieme di elegante disegno, e dipinta con bono gusto. La porta in pietra con cordone scanalito, che figura sulla facciatina, va adorna di un bell'affresco nella lunetta rappresentante la Vergine Madre, opera eccellente del buon pennello di barif, e l'interno di un altare con marmorena balastartata, e di un buon quadro ad olio, che serve di pala e porta raffigurato San Giorgio a cavallo che uccide il drago, lavoro di qualche pregio.

Più in alto, dietro al poncione di Bierio, sull'erio monte Piatto, vedesi la chiesa di S. Elisabetta col vicino chiostro di vergini, cbe il Canti dico « poco saggio », e che in ogni modo si sa che San Carlo, come in più sicuro asilo, fece trasferire al Sacro Monte di Varese Così il convento del Monte Piatto, dopo un'esistenza breve e scarsa di memorie. It abolito e dimentico.

Da un ragguaglio delle funzioni fatte nel trasporto delle onanche delle monache di Monate Piatto, esistento in copia nell'archivio parrochiale di S. Tecla, risulta che le suore di S. Elisabetta venero qui dalla casa di Varesa nell'anno 1907 e vi atettero fino al 1508, epoca di lor rimando all'antica dimora, per ordine dell'arcivescovo S. Carlo, che con questo atto volle punirle per i poco regulari costumi.

È questo fatto registrato nelle storie di quei tempi e confermato dalla lapide scritta sotto l'abbate Umiliato nella chiesa di S. Giovanni Battista sopra Torno, che dice appanto tolse via per li scaudali che accadenza.

Nelle operazioni di disseppellimento delle ossa, che qui giace-

vano obliate, onde onorarle di miglior sepoltura, si rinvennero varie iscrizioni; una portava inciso: questo convento fe cretto l'enuo 1507; un'altra: l'enuo 1508 il 8 ottobre per ordine della sagra congregazione fu mandato il confessore delle unonache del Sucro Monte di Varves a terre le suore rimate.

Una terza lapide diceva che le monache che qui abitavano crano dell'ordine di S. Ambrogio ad Nemus, o che la prima abbadessa ſu Ambrosina Crivelli, mandata a reggero questo convento dallo madri del Sacro Monte di Vareso.

Si rinvenne pure o su collocata altrovo la seguento iscrizione — Ossa monialium ab anno 1500 e sacris ruderibus exuta publice miscrationi pictas superstites.

Con pompa mesta e solenne furono trasportate tutte le ossa delle monacho di Monte Piatto nel cimitoro che venne aperto presso la chiesa di S. Elisabotta, e sulla nuova tomba fu innalzata una grossa croce, che credo vedasi tuttora nel lato destro di quel'sacro reciuto.

Nell'anno 1724 la chiesa di S. Maria Elisabetta con l'annesso convento di Monte Piatto furono concessi dal conte Giuseppe Olgiati vescovo di Como, dietro istanzo del Preposto del comnon di Torno, a due frati romiti per nome Francesco Saverio Varcee di Genova e Carlo Antonio Borella di Como, datisi alla custodia e conservazione delle chiese isolate e lontane. Furono lore consegnati gli arredi sacri o i mobili esistenti, e furono ancho per essi ristaurati a spese del comme il convento e i locali annessi, nonchò concesso loro l'uso e il godimento di un pezzo di terra presso la chiesa. Credo che qui abbian finita la loro esistenza tranquilla e d'anocretica.

Per poco stette cho costi si ponessero quelle divote cappelle, che ora tanta gente attirano al sacro monte di Varallo. Ora è un luogo solitario e tranquillo, che va in rovina, e da dove la vista corre su buon tratto del lago, a cavalcione del promontorio di Torno.

Il 2 di liglio, quando vi si fa una asgra, è grazioso il vederi unita tanta gente, tutta dei vicini paosi, ma che ti parebbe cernita d'ogni nazione, talo è la varietà dei linguaggi che ascolti in causa dei viaggi che quei di Torno e dei luoghi circostanti fanno alle nazioni straniere, donde recano alla patria diverse lingue, qualche ricchezza, alcune virtà, e svariate congnizioni.

Ed à bello il rederii a gruppi sotto le selve di annosi castagni, tra i densi frutteti dove le ciliegie rosseggiano a ciocche, sopra verdi e morbidi prati, sedere a liete merende, avvivate dalla liberth, dallo seherzo, dal vino, dai canti, dall' allegro e suicilato chiaccherio.

Sulla strada che dalla riva di Torno mena a San Giovanni, sopra una regolare piazetta, a un quarto della costa, s'alza la sconsacrata chiesa di Sc. Croce, che aveva nei passati tempi una confraternita antica sotto l'initiolazione di S. Marta, e più legati di elemosine e somministrazioni ai poveri del luogo.

Nella parote di fronte alla porta d'entrata vedesi tuttora un affresco che porta l'intera figura di S. Marta, discretamente colorita da Francesco de Guaita, pittor comense, nell' anno 1566, come dice l'iscrizione sul cornicione e così concepita:

### FRANZ DE GUAITIS COMENSIS FECIT 1566.

Nelle altre pareti dell'interno mostra i caratteri di una buona architettura, e sulla facciata moderni dipinti vogliono raffigurare qualche cosa di gotico a mattoni e finestrine. Il campanile della chiesa fu innalzato nell'anno 1709.

Pietro di Valle, con testamento rogato dal venedo notalo Cristoforo Colonino, il 6 mazzo dell'anno 1539, lasciò erede la chiesa di S. Creco e la confraternita di S. Marta di una parte delle proprie sostanze onde venissero convertite in somministratione di bane ai poveri di Torno.

Altro consimile legato venne a questa chiesa e confratornita dal nobile Annibale Canarisi di Torno, con testamento del 22 ottobre 1581, rogato dal notaio Giovanni Battista Piazzolo di Como.

Così più tardi fecero un prete Tridi e la sorella Anna, ambedue di Torno, con testamenti del 1713 e del 1765.

La nobile donna Anna Tridi vollo altresi che venisse distribuita una parte del pane a quelle persone che nel giorno di S. Maria Elisabetta si fossero trovate a Monte Piatto e vi avessero assistito alla messa che in quel giorno e in quella chiesa annaulmente viene celebrata.

Si ha altresì memoria in antiche carte di una chiesa intitolata a S. Catterina, che, in una visita fatta dal vescovo di Como Filippo Archinto nell' anno 1505, vien dichiarata già in rovina.

Il Tatti dà la notizia di un collegio di religiose Umiliate già esistente in questo luogo nel 1226 o retto, in quell'anno, da Fra Giovanni Giavazio di Torno, e del quale non mi venne dato rintracciare altra cosa.

Retrocedendo verso il borgo ed aggirandoci in questo, vedremo collocati al basso del colle i vasti ed amenissimi giardini un giorno del canonico Canarisi di Torno, e più sopra quelli già dei Tridi puro di qui, presentemento tutti dei Ruspini, d'antica famiglia Tornasca, ove biondeggiano a dovizia il idmoni ed i cedri, e giganteggiano alcuni magnifici nin, adornanti il sommo del promontorio, il quale da essi e dalle vecchie case Canarisi e Tridi ora Ruspini, diversamente ivi collocate, prende forma singolare e grandiosa, ma trisio.

Fià presso al lido, in ma lunga corona stanno le ville e caser ciulini, Marocco, Casati, Sala, Antonelli e Longhi, e più in alto quelle Tagliabue e Croff, e sulla pizza la casa parrochiale e quella già dei Giovio, che tutte insieme tanto bene contribuiscono al hell'aspetto generale di Torno.

### XXVIII.

Parlance — Antica casa d'Innocenso XI — Castello — Vicende medioevali di questo luogo — Gerolamo a Giovanni Andrea da Perlanca — Villa e giardini dal conte Taverna.

Di nuovo nsciamo dal borgo e sempre restando nei confini del comune, corriamo alle due estremità sud-est, in capo a ciascuna delle quali un insigne palazzo forma l'ultima gemma del territorio di Torno.

Volgiamo per primo i passi verso Perlasca, terra nn dl ricca, popolata e adorna di palazzi (1), scomparsa nelle vicende guer-

 ..... Parlacca, paucis ante annis oppidum insigne incolarum nobilitate, et excelsis donorum structuris, quod modo singulari cum dolore luctuose cladis prateriimus. — Descriptio Lacii Lacus, Pauli Jorii, pag. 59. resche, e ove additano vestite d'edere lo grandi rovine di una vasta casa, in cui sarebbe nato Innocenzo XI, ed ove siede la villa, scopo del nostro cammino.

Qualche povero casolare al disopra della villa, la villa stessa, le rovine illustri, o la piccola chiesa di S. Giorgio nominata addietro, sono quanto il nome ancor serba di Perlasca, castello illustre una volta, poi contaminato dagli incendii e dalle rovine, quando i suoi terrazzani, dattisi alle fazioni, perirono oppressi sotto le intestine loro discordio (1).

Nel medio evo, quivi come in Torno, florirono oltremodo le manifatture dei lanifici, le quali poi declinarono durante il civile parteggiare nelle guerre tra i Vitani e i Rusconi che misero a soquadro tutta la diocesi di Como.

Nello altre guerre tra i Francesi e gli Imperiali per la successione al ducato di Milano, non solo i Tornacchi, ma benal anche I Perlaschini, essendo per lo più di parto francese, coi primi firono assaliti dai Comensi o lo loro terre distrutte. Quindi da quel tempo seomparrero ancho le bolle Industris che avevano reso forido ed opelento il nostro Perlasca, il quale, oltre all'aver dato nelle pareli di un suo palazio cor aquasi diroccato, gli avrenturati natali nell'anno 1011 a Benedetto Odescalchi, che fu poi papa Innocenzo XI, fia altresi la patria di un'illustre fismiglia che tra gli altri personaggi diede Gerolamo da Perlasca, frate dell'ordine del predicatori ed inquisitoro generale a Bologna (2) e diovanti da Perlasca, il quale nel secolo

Sequilur fadata ruinis, ao incendiis Perlascha, qua, cum factionibus laberaret intestina rabie oppresso interiit. — Boldoni, p. 53.

<sup>(2)</sup> Leandro Alberti, Descrittione di tutta Italia, pag. 839.

XVII lasciò merende lire 400,000 ende scontare I debiti della città di Como, per le che il municipie gli eresse un bel menumente che ancora si vede nel vecchie Palazze della città.

Nel secole passato vi si edificò la magnifica villa Tanzi sull'area delle antiche caso della celebre famiglia comense degli Odescalchi. Essa era la più bella d'allora e pur presentemento gareggia con la più asottose del lago. Venne al conti Taverna, che sompre naove opere, naovi ornamenti gji mettono d'attorne, non sole con l'asso edispendio, ma con vero buen gusto, con sobria e gentile eleganza (Vedi la Tavela).

È formata da due ale di casa simmetricamente sporgentisi a specchiaria il lago, terminato in un ricco frenzione adorne di balanstra e di vasi, ed unite da un corpe rientrante di buena architettura, cen bello salo, eleganti e comode camere, e qualche pregevole oggetto d'arte, et ra gii altri i due belle tela ed ioi del Wan-Dick e dello Spagnoletto, che sono due pregevolissimi laveri.

Nell'esterne ampie e regelari scale danno al lago da un quadrato piazzale che sta fra le due ale e il corpe rientrante.

Principal vanto di questa bella e simpatica delizia ne seno i giardini, che da ambe le parti del duplice palarca, accepiando la ragionata varietà ingicae colla bizzarra regolarità francese e grandiosa simmetria italiana, artisticamente sono dispesti sul decivito dell'alta strada in sino al lago, con pempa di serre o di rarità botaniche, molte delle quali l'assureggiano in piena terra.

Fra macchie di arbusti e d'elevate piante, di aceri, di abeti, di elci, di frassini, di ginepri, di quercie, di tassì, si alzano maestosamente, con selenne pempa, con altera signoria, nn elevato e robusto cedro del Libano, ed una grandiosa e mirabile magnolia grandistora, che nel giardino, presso il lago, spiccano per le loro forme geniali, e per la differenza delle foglio e del colore.

Presso questa immensa varietà di piante d'oltre monti, spiegano il ricco addobbo calicanti, lauri, allori, rododendri arborei ed ibridi; camelie d'ogni qualità; azalee indiche e americane, perlagonii; abutilon, araucarie, orchidee, euforbie ed altre piante da serra.

Spuntan dagli scogli gii aloè e vari arbusti americani; imirti e i leandri non vi temono il froddo, e tutto si imbalsama in un profumo incantevole. Vi si forzò anche la dura pietra, e la scabra spalla del monte riformossi a leggiadro viale, che cinto di bei vigneti ed ombreggianti alberi producesi in quasi a Torno, a sinistra rifiesso mello acque del lago, a destra protetto dal fresco e folto bosco, che al monte s'adergo, fraumerzato da tortunos vialetti.

Coal il sorriso della natura trova qui un dolce riscontro, un concorde siancio, nella bellezza dell'arte. L'amenità del luogo, la grandiosità della natura, i ridenti contorni, lo splendoro del cielo, il verde dei colli si trovano legati strettamente in un carissimo abbraccio coll'opera dell'uomo. coll'arte istessa.

Ampie loggie, architettonici cornicioni, ricche balaustrate, larghi balconi, belli de eleganti reveni, bizrari tempieti, comode scale, viali tortuosi, diritte allee, vaste darsene, riparati sbarchi e stupendo panorama, compiono il simpatico e vago insisme generale della sontuoso villa Taverna, che sta a poco meno di mezro miglio ad austro di Torno ed a poco più di quattro miglia a borea di Como, ed è nno fra i principali ornamenti di questo seno laccala; Senonché particolar pregio e vera singolarità di questo giardino è l'avere nell'alto del pendio, framezzo a folto bosco, lo grandiose è poetiche rovine della casa, che la tradizione vuole per quella ia cui Innocenzo XI sortiuse i natali; esse mostrano tuttora allo sguardo dell'attonito ammiratore le mura di un ampio casamento, quasi palazzo fortificato o castello.

Stanno in piedi, come per miracolo, così rotti e rovinati. Le porte disarcato, le larghe fessure, le sconnesse finestre, l'edera e il musco che d'ogni intorno le mura copre e stringe, danno aspetto stranamente fantastico all'insieme del lnoco.

Da lungi, un saluto non dimentichi la casa più che villa già dei signori De Capitani d'Arzago, ed ora passata ad altri, nell'alto della costiera, presso la via di Como, posta a ridosso del monte, e poco lungi dalle scarse abitazioni di Perlasca (1).

# XXIX.

Sainto alle ville di Torno — Lato orientale del Comune — Sosta sulla plazza di S. Giovanni — Ville Inva e Canzi.

Ripassiamo in mezzo ai fabbricati di Torno e portiamoci nel lato orientale del Comuné. Però, prima di trascorrere oltre il borgo, gettiamo nuovamente uno sguardo sulle belle, recenti e

(1) Sui confini stanno lo ville Pasta, Sparkes, Vigoui , Belgiojoso , Taglioni , Artaria e Mylius.

variate villeggiature, e sulle altre vecchie, signorili e massiccie case che adornano il lido, la fronte e la sommità di Torno, in pittoresco quadro, in delizioso e ridente panorama; sostiamo un istante sull'ombreggiata e tranquilla piazza di S. Giovanni e lasciamo che per qualche momento l'occhio tristamente corra al tempio, alla tacita e squallida dimora di chi non è più fra noi, e al chiassoso asilo dei vispi bambini, ed alle scuolo comunali dei giovinetti Tornaschi, che con le loro allegre ed infantili grida, ci tolgono dal peso di mesti pensieri per ridonarci alla vita ed al presente. Proseguiamo il cammino o vedremo como dopo il capo di Torno la scena cambia aspetto; curvasi un seno tranquillo e austero, dove solo da pochi anni sorsero alcune ville. Chi vuol sorridere e sacbbiare la mente da idee poco liete, deve alzare il capo e lanciare uno sguardo esteso all'opposto orizzonte, ove Urio, Carate, Ponte, Riva-Soldina e Laglio siedono in allegra e amena posizione, ricchi di sole, di luce, di caldo, e quasi l'uno all'altro congiunti da una lunga sequola di casini, nati in questi ultimi anni, in svariatissime foggie, in bizzarri disegni, in sincolari modi,

Senonchè senza avvedermi ti feci passare sull'altra sponda, ore un piccolo, ma caro luogo accolse i miei più ingenui sentimenti della prima età ed ove per tanti anni passai giorni felici.

Sulla sponda Tornasca, appena oltrepassati i molti archi che sulla strada s'abbarbicano alla chiesa di S. Giovanni, dopo pochi passi, vedesi giù presso il lago, in mezo a folit boschetti di albre sempre rilacenti del più bel colore tra quelli dati dalla natura, la bella villa Iuva, che dalla gentil signora prende il gentilissimo nome di Matilde, piccola quanto elegante, sporgente in un breve







promontorio, conformantesi alle sinuosità del luogo, e ornata dai più delicati e variopinti flori.

Più in là l'ingegnere Canzi trasportava qui l'architettura veneta, dando così una varietà nel casino a tre piani, ornato da finestre, da loggie o da balanstrato in terra cotta, cho sorse poc'anzi ove siava una modesta casuccia dai naviganti chiamata la Pliniamina, perchè sola abitazione che vi fosse prima d'ora sul tratto di ildo fra Torno e Molina, oltre la Pliniama.

#### XXX.

Le Pininson — Sus posizione — Sus origine — Epiprafa — Susi unità i s moderni padrumi — Descrizione del polazzo e dei giardini — Stotes basti — To verso del Tasso — Cesenta — Impressioni — Silenzio del lungo — Celebre fontana — Descrizione di Pilicio II gioveno — Stodii di Pilicio II vecchia, del P. Casara, del Perita, del Tetta, del Tantesttut, dei Boidoni, del Ginhermat, del Foscolo — Poesio sulla Pilniano e sulla fonto dell'arici, del Corbollini, del Rusce, del Bossens Montanari — Rifessioni possoni.

Eccoci al termine della nostra peregrinazione!

Siamo al cancello della celebre Pliniana, unica, deserta e muta signora per tanti anni di tutto un bacino privo di sole, ma ricco di folti boschi.

Si distende qui il lago e forma un ampio seno, contornato da monti che non concedono allo sguardo di spaziare in lontano, e projettano una lunga ombra; ecco perchò si mostra a noi poco ridente e meno contao, ecco perchò soromanente bello ed agrestel. Nella curvità di questo seno, nel massimo fondo, bagnato dalle acque del lago, siedo il palazzo della Plinianan, così chiamato non perchò fosse stato dimora del Plinii, como alcuni credottero, ma perchò ivi sta la fonte così bene e per la prima volta dal Plinii descritta.

Ma prima di ammirare da vicino il fenomeno celobratissimo, desidero dirti qualcho cosa e intorno all'origine ed alla forma della villa, e intorno a'suoi antichi padroni.

Fu costrutta la Pliniana nell'anno 1870 dal conte Giovanai Anguissola piacentino. L'Anguissola, che fu no di coloro che uccisero e gettarono dalla finestra l'oscono Pier Laigi Farnese, duca di Piacenza, ricoverato a Milano da Carlo V, che non fu estrania o apellu d'eccisione dol proprio genoro, ottenne il governo di Como; era aangue di tiranno, eppure gridava vendetta nella sua coscienza e in quoila d'altri. L'ambasciatoro francese in pieno palazzo a Coire gi tirb una soccata; un assassino in abito da frate lungamente vagolò intorno a Como, aspettando logo e tempo a scannario; altri ancora; sicchò vieva l'Anguissola in continon timore, o si fabbricò questa villa, ondo togliersi dalla vita agitata noi torbidi delle politiche gare, e mettersi in un solitario e sicuro lugo.

Era il conto Giovanni Anguissola dottato d'un ardire stracrdinario, causa dolla sna rovina estrema, perchè coll'aver spento il duca Pier Luigi, venne da' suoi stessi concittadini giustamente disprezzato ed odiato, o in seguito là e qui minacciato di morto. L'odio ch'egli costantemente nutri contro la nazione francese lo indusse a collegarzi con Andrea Doria, ammiraglio di Carlo V. Morto il deca di Milano, oltre il governo di Como, chbo egli i titoli di ciambollano, di senatore o consigliere di guerra, fu anche governatore di Pavia, e sollevà alla perretua signoria della città di Como Orazio Pallavicini, suo parente. Collegà quindi colla corno di 85 pagna i cantoli dell'Everia, de chebe il generale comando delle genti del re Filippo in soccerso di Carlo IX. Discacciò quindi dal Delfinato il principo di Condò e si rese tenuto agli l'gonotti. Con virtuose opere coreò di collegiero la macchia cruenta che infamava i giorni della sua passata vita.

A rammentare la costruzione e l'autore del palazzo, leggesi sopra lapide di marmo, presso la porta del salone, a sinistra dell'atrio, la seguente epigrafe:

TOTANNE ANOGISCIA LACORI P. PLACERTINUS
ARROLI Y IMP. ET PHILIPPI HISPAN. REDIS A CUBICULO
MEDICIANI SINATOR ET A CONSILLIB ARCANS
ALE EQ. ORAVIS ANNATURAS URBIS COMI
ET LEGION: ITALIC. PRO PHILIPPO REGE IN GALLICO
TUMULTU PR.EV. LEGO. HILUTETOR. IN BELOAS
PR.EF; DESION: LEGATIONI: AD HELVETIOS ET RIETOS
PLATERIS FRONTIS.

UT OSPITES AD VISENDUM MIRACULUM PONTIS PLINIOR:
SCRIPTIS ILLUSTRIS CONFUENTES LIERALITEE EXCIPERET
VILLAM HANC PRERUPTI MONTIS CREPDINE
IN MOLLEY CLIVEM ET UNUS SECRESSUM REDACTA
ADIECTO PERENNI FONTE PER TUDULOS CUMSALIENTIS. DUCTO
PISCINA ET LEFORARIO ÆDIFICATIT
CIC. DI: LATVIL

### - 124 -

Per poco però egli godette dell'insalzata Pliniana, e il palazzo passò ai Pallaricini, fu venduto poi al conte Pabio Visconti Borromeo, in seguito al conte Pirro Visconti, indi ai Canarisi, e di padrone in padrone fino al principe Emilio Belgiojono e da questo ai marchesi Trotti, che tuttora lo possedono.



La Pliniana da nord ad ovest.

Ricordo della signoria Visconti sul palazzo e luoghi circostanti mantiensi tuttora in una biscia scolpita sopra un marmo incastrato sul muro a mezzo lo scalone che dal lago mena al giardino.

Giace questa celebre villa parte sopra il nudo scoglio, e parte

sopra lo fermissime pareit, sin dal profondo del lago imaltato. Posta a flore dell'acque, che assal profonde iri sono, in questo dol continuo essa specchiasi nolta più pittoresca maniera, emostra salla maestosa, larga ed imponento facciata, quattro ordini di finestre, due arieggianti i solterrancie, mo lo sale terrene, e l'ultimo il piano superiore, con solo 14 finestre per ciascun ordine, ma ampio o spazione (Vedi la Tavola V qui unita, che riproduce la veduta generale della Pitiniana da ovest a nord).

Un maestoso loggiato dorico, a colonno binate, prospettanto il lago, fa restibolo al palazzo, che ha nell'interno una quaddrata corio, con pavimento in pietra e con una rasea, di forma ovalo, nel centro della quale un figurato piedestallo s'alza a sostogno di un Nettuno (1).

Da poco la vasca, riempiuta di terra, venno abbellita da variatissime macchie di flori.

Statue e busti nei fianchi o sotto l'ampio atrio, corniciaturo alle finestre, bassorilievi ed iserizioni ornano tutto d'intorno le interno pareti del ristretto ma eleganto cortile (Vedi la Tav. VI, qui presso congiunta).

Sotto l'atrio, superiormente alle quattro porte, stanno marmoroi busti di epoca spagnola. Nel cortile su quattro statuetto di

<sup>(1) -</sup> Ioanne Anguiota, vir elatriolum, nagaia militări extrantit. Declive, ex ardom aramu vit alto priedre pultire, od mole efercire finitionilar para ételibra da ima loce ad ema afficielirom cialir a; ex conorgiore fontii organ-efectiva da ima loce ad ema afficielirom cialir a; ex conorgiore fontii organ-efectiva da ima loce ad ema afficielirom cialir a; ex conorgiore fontii organization afficielirom cialir a fontie para decentra mara, et a testa artificie ever-lima minentonius laguilir avez fongaire. In fonte Durien e testa care differente periode interestamia in loci hace supera praesent. In suedia reservant in suedia reservanti para della reserv

pietra, annerite dagli anni, vedonsi incastonato altrettante lapidi, dalle quali però sparirono le iscrizioni.

Dal vestibolo larghe porte aprono a due ampli ed immensi saloni che occupano quasi soli tutto il piano terreno, e che vanno superbi di volte a cassettoni di stupendo lavoro, e di magnifiche caminiere in marmo, unici avanzi dell'antica opulenza del luogo, ma rifatti quasi intieramente, poichò il mobiglio egli adobbi debbonsi al principe Belgiojoso, che in essi però trasfuse la pienezza delle amare disillusioni di una precipitata gioventù o la tristezza che vieno nell'animo al solo riguardaro il vecchio edificio, negli oscario i ettri vellati, cii melanconici ornamenti.

A tergo del palazzo sta l'erto monte tutto ammantato di eipressi, di pioppi, di eastagni, di faggi, e come dice tanto bene il Tasso:

# Sorra ha di negre selce opaca scena.

A destra un rumoroso forrente, precipitando violentemente dall'alto della rupe sotto un coperto di pianto, forma una cascata alta 30 metri, che adornerobbe i giardini di Armida per l'orridezza che piace, e che col suo rumoreggiare sotto la volta delle annose piante, quasi impone i silenzio e la contemplaziono al curioso visitatore; e quel sonito dello acque cadenti erece noll'animo il senso del grave diletto che inspirato vieno dalla vista del sito e dalla storiche reunisiocenze che desta.

Presso il lago un bel ponte, gettato sopra il torrente, mette in comunicazione una parte del giardino con l'altra che s' abbarbica al monte, al di là, verso Molina.

La Pliniana, appoggiandosi eosì al monte, ha giardino a tutti

fino ad un romitaggio, che par fatto per anime profondamente appassionate.

Alla bella distribuzione della selva, dei viali, delle alleo, dei piani, e delle aiuole, alle diverse scalee e alle prospettive, cresce beltà e dona maggior grandezza il torrente che a grandi salti balta dalle roccio, e amena varietà la dovizia di statue e di pilastri che nei prati e in capo ai viali s'alzano ad ornamento e svaço insieme.

Non pertanto il delizioso luogo, e la magnificenza dell'edificio, valgono a togliere all'animo un senso di malinconia, che tosto ci assalo al solo avvicinarvisi, allo scendervi, allo starvi soltanto pochi momenti.

Qui regna la più austera solitudine, la più tranquilla calma, il più strano silenzio; e direbbesi la sede de' pensier dolorosi.

Qui la gioia la più viva cede alla mestizia del sito.

Ha fama antica ed estesa la sua fontana intermittente. Presso il cortile, di fronte al vestibolo, sgorga essa dal vivo sasso.

Sotto il portico leggesi scritta in latino ed in italiano la splendida descrizione che di questa fonte Plinio il giovine diede a Licinio. Essa vien qui publicata, onde meno incomplete abbiano a riusciro queste notizie e sulla celebre villa e sulla rinomata sorgente.

Eccola in italiana favella:

## C. PLINIO A LICINIO JURA SALUTE.

• lo di ho portato dalla patria in cambio di presentuccio una quistone e dignissima di codesta usa profondissima dottrina. Nasce in un monte una fontana: corre per sassi ed è raccolta in un piccolo spazio fatto a mano, • accomodato a cenarvi; quivi si ferma un probetto e poi cade nel lago e di Como: la natura di questa è meravieliosa: tre volte il giorno cresce e e cala con determinati accreseimenti e cali. Vedesi ciò manifestamente « e con sommo piacere si comprende. Tu ti metti quivi pre-so a tavola e « mangi ed oltre di ciò bevi dell'acqua di questa fonte che è freschissima, · Frattanto ella in certi eguali spazi di tempo o ti sparisce di sotto o gon-· fia e cresce; metti quivi nell'asciutto un anello o qualche altra cosa, a « poco a poco è bagnato, e in ultimo resta dall'acqua ricoperto. Se ejò lunga-« mente osserverai vedraj due o tre volte amendue questi effetti. È egli qual-« che venticello nascosto dentro ch'ora apra ora serri la bocca e le foci della « fonte, secondo che le si oppone innanzi o secondo che vien caeciato al e basso, il che vediamo intervenire nelle ampolle o in altri vasi tali, i quali « non hanno in un tratto aperta e larga l'uscita? Perciocche questi ane cora volti sottosopra con la bocca in giù fermano il liquore che man-« dan fuori per certi intervalli del fiato che, come con ispessi singhiotti, fa « resistenza; oppure è forse questa fonte della natura medesima che l'oceano ed in quel modo che esso gontia o seema, così questa poca acqua con « iseambievoli volte cala o cresce; oppure come i fiumi che sboceano in e marc, i quali per li venti contrari e per l'acqua del mare che li respinge « sono faui tornare indictro? Così questa fonte ha qualche cosa che a certi « tempi respinge il suo corso indentro; oppure è nelle nascoste vene qual-« che terminata misura la quale mentre che raccoglie tanta acqua quanta « ne ha mandata fuora faccia il corso del rio piecolo e pigro e come l'ha « raccolta, la mandi fuora maggiore e più veloce; oppure non so se vi « sia dentro nascosta e elie non si vegga qualche misura la quale come « vuota, empie, e fa shoecare fuora la fonte, o quando è piena la ritiene e e la strangola. Considera tu queste cagioni, imperciocchè lo puoi bene, e le quali fanno così gran miracolo. A me hasta se ti ho a sufficienza cspresso l'effetto di essa. Vale - - Ex. Lib. IV Epist.

Tanto più pregevole ci deve riuscire questa descrizione, come documento dell'antico sapere, e come chiara spiegazione della



Sound unterne della . Minimus



ragione del flusso e riflasso di questa sorgento, da Pilnio altribulta ai sotterransi venti, ragione che i moderni fisici, dopo le più accurate indagini, sono costretti ad assegnarie tuttora. Soltanto i periodi del crescere e decrescere delle acque furono dichiaratti irregolari affatto e incostanti dalla più diligente esservazione.

In ogni modo vedesi che ai tempi di Plinio, e sono ormai diciotto secoli, l'acqua limpida e freschissima sorgeva in una vasca naturale sotto uno scoglio, per alcune ore visibilmente crescendo e per altre abbassandosi, non inaridendo mai, come succede oggidi (I).

Gli antichi però non abbastanza l'osservarono; il vecchio Plinio dice che cresce e diminuisce ad ogni ora; Plinio il giovano a scrive, che il fenomeno ripetesi regolarmente tre volte al giorno. Il P. Nicolò Gherzi da Domaso, gesuita, verso la metà del

Il P. Nicolò Ghezzi da Domaso, gesuita, verso la metà del gecolo XVII, tenne dietro con qualche attenzione alle variazioni di quest'acqua, ricorse alla teoria dei sifoni paturali, e

(i) e Es que finte ad multim spatima envento e als access since coloberciamo per comes genera edizer Para l'Intianou. Naturan ejac, un el cambina e noticiama, non explicableme canasa vero rebesector, vel quod descrisiona si utlia ferceredi, se decreencelli per singlato beras, a implicita strait, vel quod d'accessor de consecuent de consecuent de consecuent de consecuent de Janieris, Senticique Pitali dispensationibus ait englistas, el imprehentis sento, maile, et imprehenti ever. Dissa fanta su extremadata literar vicerom amorrian christione tentimole colorer. Josean Angeliola, vir christiana, naguinistica caracteria. Arma blas inde consecuent socyana, laporarbita ventas, actifica caracteria. Arma blas inde consecuent socyana, laporarbita ventas, colin actes sent e abilitar vero reliam parte piciona literal immiestra et « illu actes sent e abilitar vero reliam parte piciona literal immiestra et « illu actes motto span, quais et forital prosillime, celli ha centir, per parte piciona parte picionale de la considerazione della proprieta della considerazione della considerazione della considerazione parte della considerazione della proprieta della considerazione della considerazione della considerazione parte della considerazione della considerazione della considerazione della considerazione della considerazione parte della considerazione della trovolle incostanti; ma sarebbe stato dosiderabile che v'avesse aggiunte le osservazioni metereologiche del barometro; e più ancora dell'anenometro per la forza e il durare dei venti.

Quale esser può la cagione di questo fenomeno stranissimo? Cerchiamo di darne una spiegazione, tenondo dietro agli studi fatti dall'Amoretti e da altri.

Polchò l'intermittenta dava a questa fonte l'analogia col fusco e rilusco marino, gli antichi naturalisti el diedero la stessa origine, ed anche il medesimo nome. Facile cosa è però l'osservare che qui il crescere e decrescere delle acque nessun rapporto ha colla luna; ma heant colle ore del giorno, quando la stagione è regolare. Fuvri chi per ispicare il fenomeno immaginò un gran recipiente e ne foce costruire il modello in legno, appoggiato a due perni e di tal forma che essendo pieno squi: libravasi e si rovesciava, indi rimetteasi in piano per nuovamente riempira.

Giustamente l'Amoretti accenna all'impossibilità della cosa ed lo sono con lui.

Il celebre naturalista Fortis, trattando, negli Opuscoli scetti, d'altre fonti Intermittenti del Bergamasco, opina cho le acque interne strascinano tanta arena da chiudorsi i canali, finchò la copia d'acqua ritenuta giugne a tale da rovesciare l'argine che essa medesima si era formato, e un nuovo argine a rialzaris comincia.

A questo contrappone l'Amoretti l'osservazione che ciò potrà coi fenomeni delle fonti bergamasche e con altre non infrequenti tra noi, per avventura convenire, ma non con quanto nella fonto della Pliniana si osserva, nella quale l'accrescimento ha principalmonto rapporto col vento. II chiarissimo abbate Domenico Testa, che la vide molto elevaria in occasione di vento gagliardo, immagino che l'acqua della vicina cacatta fosse dal vento spinta nelle fessure del monte da dove penetrasso poi, e avesse sfogo nella fonte; ma il dotto Amoretti, che passò alcuni mesi nella vicinanza di questi luoghi e quasi giornalmente visitava la Pliniana, altri, ed io stesso, che abiciando buona parte dell'anno sull'opposta spenda, soventemente qui mi recai o solo con amici, ebbimo ad osservare che nella siccità estiva la cascata era affatto asciutta, esopure il fenomeno dell'interintegna avera luogo equalmente.

L'Amoretti, più volte citato, osservò pure, che un'esatta relazione col vonto avessero i movimenti dell'acqua; a provare ciò così ragiona:

- Dicemmo già che, quando la stagione è regolare, il vento di ponente, detto qui la Brene, comincia sul lago al mezzodi. È noto che il vento comincia sengre in alto, e a poco a poso s'alabassa; e notosi, che sulla vetta definonti sovrapposi alla Pliniana, da me frequentemente percosa, cominciava il ponente circa le ore 0 del mautino. La stessa anticipazione vi sarà certamente riguando al vento noturno tettentrionale, ossas Trivano. O ra osservai, e l'osservaziono ma funumi confermata dallo sesso proprietario e frequente abilatore del losgo, che verso mezza mattina comincia a crescere l'acqua nella fonte, indi s'abbassa. La diurata dell'almente para sersa rapporto ci tveno, na spenenimente paò computario di tre in quattro ore. Pummi detto che lo stesso a un dipresso succedera alla sersa. Quando gagliardo vento sociente lamgamente, assai e mecca della consenza della contra di tre in quattro ore. Pummi detto che lo stesso a un dipresso succedera alla sersa. Quando gagliardo vento sociente lamgamente, assai va più a lamga segue e e erecere la fonte, e e l'aris à dallos petidals, essa sono s'altera punto. Sembra dunque certo che il vento produca quella immermitenza che secoli vi al coste de secoli vi a coste di remembra della cola secoli vi al coste della remembra della sele secoli vi al coste di remembra della cola di remembra dela cola della remembra della cola della remembra della cola della
  - « Ma come la produce egli il vento? Quando parleremo della Val-

· l'Assina vedremo che in vetta ai monti posti sopra la Pliniana v'ha pae recchie caverne, o piuttosto pozzi naturali, che penctrano sino in seno · del monte. Soura la medesima, o poco lungi almeno, ve n'ha cinque vi-· sitate da me, che in una di esse (la grotta di Gravinate) penetrai, e mi · assicurai dell'esistenza d'un interno serbatoio di acqua. Di simili interni · laghi n'abbiamo prova ne'molti rivi che, come il fiume Latte, emergono da buche a varie altezze in que'monti. Ció premesso, ecco come io spiego. « il fenomeno. Siavi in seno del monte uno, o più recipienti d'acqua cor-« rispondenti alle bocche superiori, i quali all'orlo abbiano delle uscite che · portano alla Pliniana. Soffiando il vento, perpendicolarmente comprime « l'acqua, e la spinge all'orlo in maggior copia, e quindi più copiosi sono « i canaletti, pe'quali portasi alla fonte. Quando il vento cessa, l'acqua si · rimetto a livello, e l'interno laghetto, a cui il monte ne somministra cogli · incessanti stillicidi, torna a ricolmarsi d'acqua che il seguente vento torna · a rispingere fuori. Ma, quando un forte vento ha soffiato lungamente, « più d'un giorno sta la fonte senz'alterazione, perchè l'interno recipiente · di troppa acqua è stato privato; e il consueto spazio di tempo non basta a riempierlo nuovamente. Se questa spicarazione non soddisfa pienamente. · quella mi sembra almeno che soffra minori difficoltà. »

Molti poeti del 1500 in poi celebrarono, più poeticamente che scientificamente, il famosissimo e rinomato fonte della Pliniana, al in versi latini che italiani.

Cesare Arici, nel poemetto l'Origine delle fontane, inserl una serie di bei versi sopra questo luogo.

Ecco come vieu descritta poeticamente la fonte dal comense Corbellini:

> Se ricurvato tubo in doppio ramo Di lunghezza lnegual tu immergerai Col suo braccio più breve in mezzo all'onda

Che del vuoto s'indonni, il sovrastante Aereo pondo avvien ch' alto sospinga Il supposto liquor lungo l'esterno Braccio maggior, finchè di flutto è scemo Il prodigo bacin. Or negli abissi Oscuri della terra e nel profondo Remotissimo sen somma Natura Formò il tubo e la vasca e delle stille Che si sureme dal grembo empie l'ordigno. Ma quell'umor, che a sè scarso tributa Natura architettrice alle sospinte Acque nel tubo elevator non basta Nel monte a mantener l'equabil corso, Sicehè il fil taglierassi insin ebe nuova L'onda trabocchi e pel sentiero usato L'incognito lo spinga sere dall'alto.

Luigi Rusca nel 1626 scrisse sopra il fonte della Pliniana e dedicò al conte Pirro Visconti, signore del luogo, i seguenti versi:

> In riva al Lario al piè d'un alto monte, Beh! ferma, errante Peregrin, il passo, Che vedrai sotto alpestre e cavo sasso, De l'Ocean le meraviglie conte.

Qui sorge christallin gelido fonte, Che da natura retto co'l compasso Del gran flusso, e reflusso, hor alto, hor basso Quasi un angusto mar ti reca a fronte. Questo mirabil Fonte il nome prende Da quel gran Plinio, la cui patria oscura Far l'Adige al bel Lario invan pretende.

Verona, con tua pace sta sicura, Ch'ove natura occulta a noi si rende Nacque il gran Secretario di natura.

Quindi quest'altro sonetto, cantando insieme ed il palazzo e la fonte, publicò ancora il Rusca nelle sue Rime sul Lario:

> Vinta da l'arte la natura appare, (Opra dei gran Visconti in altra parte) Ma qui gareggian la natura, e l'arte D'alte delitie, e meravistie rare:

Un picciol fonte egual a l'ampio mare Cresce, decresce, hor riede ed hor si parte Più volte al giorno, hor liberal comparte, Et hor avaro il gel de l'onde chiare.

Il gran secreto di natura mira Superba l'arte, e spiega d'ogni intorno In albergo Real pompa di Marmi.

Qual più nobil altrove il mondo ammira, Ceda a questo del Lario alto soggiorno, Che stupor d'arte, e di natura parmi.

Davide Bertolotti, nel suo Viaggio al lago di Como, publica una poesia del conte Benassù Montanari, veronese, scritta nell'anno 1818, dedicata alla contessa Anna Schio Serego Alighieri, intitolata La Pliniana, bella di gentilissimi pensieri, e che mi compiaccio qui riprodurre. Eccola:

> Figlio d'aerea balza Ecco il bel fonte appare, Che nel palagio sbalza, E che, non men del mare, Cala ogni giorno e cresce E al Lario al fin si mesce.

Anna, che il dolce incanto D'ogni bellezza gusti, Deh mi fossi oggi accanto, Siccome allor mi fusti, Che nel Benaco mio Cader Ponal vid'io.

Splendea, bene il rammento, Febo sul largo fonte, E un polverio d'argento, Onde si affredda il monte, Di vaga ivi fea lieta La bella e il suo poeta.

Tal, quando acuta punge Te del dolor la spina, Se all'alma oppressa giunge Letizia repentina, Scorgo sul tuo bel viso Misto col pianto il riso. Montisi all'onda strana, Scolpito ivi già fue Guardian della fontana Il portator del bue (1). Ma l'arte è fral; se dura Un bello, è di natura.

Donami tu, che io intenda, Najade amica, dondo La perenno vicenda Vien delle nobili ondo. Per Plinio tuo ten priego, Non ostinarti al niego.

Dritto sarà, che io pensi Pesar sul fonte arcano, Come su i regni immensi Pesa dell'Occano, Del mio Nume la bella Volubilo sorella?

O in cupi seni geme Acqua, che poi raccolta

(I) Nou vi al vode più un'austa bella staten di Mileno Cresonius, che arroit vergeus un volta e code derettic da Holledoit : In redis priese verte est sonnella sommerem spillem capristire publicabiletie seutient, Crestonius Milenoi, Insaten transcria factorium repetem estimi discheritorii delevitori serve, e vivilena piane, con la servita attenta (Asteria terrese, vivilena) piane relate insistem spirana, faut la servit attenne laber pi digipaturi e even spin, se moderno delevitori piane anticolori servitori servita delevitori servita piane anticolori servita della servita della considera della servita della ser

Per vento, che la preme Superno, in giù si affolta, E scende meno spessa Allor che il vento cessa?

Temi, s'io non arrivo A discoprir gli occulti Misteri del bel rivo, Ch'io alla mia vita insulti, Che ne' gorghi soggetti Del Lario tuo mi getti.

Non fu dispetto pari Che già pionibar dall'alto Fè negli Euboici mari Con disperato salto Il senno più profondo Che Grecia avesse e il mondo?(1)

Indarno la ritrosa
Io tento umida Ninfa;
Del segreto gelosa
Dell'inclita sua linfa,
Phnio stramar non volle;
Meco puot'esser mollo?

Femmina, che si taccia Trovar non mi pensai;

(I) Fu detto che Aristotile si gettasso nell'Euripo per non aver potuto scoprire la cagione del suo flusso e riflusso. (Nota di Bertolotti). Ma ch'io me stesso sfaccia, Ella non pensi mai. Te, se la morte eleggo, Anna, te più non veggo.

Ho veduto citati in un moderno lavoro su Como ed il suo lago alcuni versi che erano scritti in una delle grandi sale del palazzo e suonavano:

> Vidi pur io l'instabil fonte, o l'rene Che la forza dei venti or caccia or tiene; Mirabil fonte! La verage imago Di un cuor, che solo d'incostanza è pago.

Non vha foratsiero, cui piaccia soggioraare sul lago di Como, che non visiti questo remoto luogo, questa celebro fonte, la notissima Pliniana. Alcusi vi presero perfino stanza, come fece si cavaliere Gimbernat, scienziato spagnolo, che vi stette quaranta giorni onde con accuratezza notarvi il fenomeno dell' internittenza. Qui venne il Boldoni, che osservò come la fonte cessi dallo scaturire all' avvicinarsi della tempesta, e così lo racconta:

> Hine me perpetuis condunt umbracula sylvis Æternumque habitani nostris in cautibus umbrae Et quoties gelidis Boreas dare flatibus undas, Ac ventis turbare parat vada dalcia Lari, (Vulnus cnim vivit constanti mente repostum)

Contineo latices ruituros, clausaque mando Pocula stare sinu, et tenues vix ducere rivos, Nee prius erumpo, quam tota resederit auræ Tempestas, claudatque illum lato Æolas antro (t).

Gaudenzio Merula in sul principio del secolo XVI non mancò di navigarvi, avendo seco a compagno Benedetto Giovio (2).

Qui Foscolo veniva di frequente quando nel 1810 abitava in Borgo Vico, occupandori del suo huno alle Grazie, e passava le ore intere meditando or innanzi a quella lapide, or sedato sovra un assso tra questi purpurei e bianchi ciclamini, che spontanei sbocciano fragranti fuor degli scogli.

E alla Pliniana venne Bonaparte, quando ebbe sotioscritto il trattato di Campoformio, e qui s'arrestarono letterati, filosofi, arristi, scienziati, naturalisti, soldati, e financo gentili e giovani signore, tutti portando seco una triste ma cara ricordanza di un luogo, dai fragor delle acque cascanti e frangentesi, dal-rausterità dei dintorni, dai lunghissimi crepuscoli, dalla lontananza da ogni abitazione, dai naviganti, dai pescatori, fatto apposta per un ritiro di studio, di quiete, di meditazione, e di espiamento.

Se a te, che mi leggi, accadesse un giorno di recarti alla

<sup>(1)</sup> Sigismundi Boldonii Putricii mediolanensis. Carmina Selecta inedita, pagino 36 e 37.

<sup>(2)</sup> Memorabilium, lib. III, e. IV — In collibus Lario Lavui imminentibus fons est uberrinus aspecies plane nacer, qui. . . . . intunenti et residet Phiniano fonti nomes est. Abest a Novocomo stadiis ferme XLVI, et hanc ob causam eum Benedicto Ioqui eruditiusino et humeniusino çius urbis eine enn ipso invisi.

Pliniana e ti risovvenisti delle parole mie, sono eerto che mi perdoneresti testo la malinconica e tristo descrizione che to ne feei.

### XXXI.

# Antiche famiglie e uomini illustri di Torno.

Desidero consacraro in questi cenni un luogo speciale al ricordo brovo, ma sineero, delle famiglie e degli nomini che in Torno fiorirono nelle passate età.

Tra lo antiche famiglie Tornasche primeggiarono quelle dei Tridi, Malacrida o Malecridis, Canarisi, Piazzolo, Giavatio, Pizzala, De Valle, Ruspini, Bensi o Bentio, Sala, Razino o Rasina, Perlasca, Sumigliana o Someana, Passeri o De Passeris, Caprera, Franzana, Balzani. I Giovio ed altri da antico tempo possedevano in Torno esse, giardinio fondi, o vi stanziarano lungamente. La nobile famiglia De Razine o Rasina aveva un altare ed una cappella delicata ai SS. Siefano e Michele nella chiosa narrechiale; cuella dei Tridi nossedera belle caso in Torno;

quella dei Canarisi un palazzo sul promontorio.

I Malaerida figurarono nelle fazioni del XIII secolo, innalzarono a vessillo ed insegna un leone rampante, e nel XIV secolo signoreggiarono Musso o Poschiaro (1); i Giavazio sono

<sup>(</sup>I) Cesare Cantà, Storia di Como.

nominati in documenti del XIII secolo; i Pizzala, Tridi, Franzana, Sala, Perlasca, sono frequentemente notati negli atti publici del governo comunale di Torno; gli altri tutti nelle carte doi secoli XV, XVI o XVII.

Il cronista Muralti, ne' suoi annali, enumera le famiglie che, sgomentate dai torbidi svegliatisi in Como all'arrivo degli Svizzori, insolonti o depredatori, faggirono dalla eitth o si ritirarono noll'anno 1515 in Torno, comodo, dovizioso, e ameno soggiorno, cone in più tranquillo e calmo logo, Esso farono le nobili, illustri, ricebo o splendide famiglie Da Periasea, Galli, Somigliana, Fontana, Odescalchi, Pino, De Madiis, che qui venareo cei propri aderenti e con tutte le ricchezze (1).

Gli Odecalchi si fabbricarono grandiosi patazzi a Periasea, in nno del quali credesi abbia sorticio natali papa Innocono XI, appunto della famiglia Odescalchi; gli altri, quasi tutti, lasciarono memorio della loro esistenza in Torno, o nella costruzione di notevoi palazzi o nel disimpegno di pubblici dafri Tornaschi.

Fra gli nomini illastri: Giovanni Giavanio reggeva. nell'anno 1226 il collegio di religioso Umiliato, che già in quell'epoca fioriva in Torno; un Melchiorre De Razino era nel 1930 rettero o capo di tutto lo chiese di Torno; Gerolamo De Razino, fratello di Melchiorro, nel XV secolo fu intraprenditissimo viaggiatore in lontani paesi e provvisto della cogniziono di moto linguo strain lontani paesi e provvisto della cogniziono di moto linguo stra-

<sup>(1)</sup> Illebeltei vor jaurreat toedis pleiti Beltern, Meuleiti, Loorni, Ludi el Illicanus et Canus petersi ac etisisten castelloret ampilha ciriwa, et casat dus mille. Unde injakti cires egresis seut con corus bosis er fautlites. Terreas confeperate since Francisco Mone, Illi de Gallia, & Smight, de Pastona, de Obersichii, de Paston, de Obersichii, de Paston.

niere, e autoro della lettera scritta nei 1493 o tanto ricca di notizie patric; Gio. Caprera era curato della parrochia di Torno, dal 1658 al 1693.

Tra quelli dell' Illustre Amiglia da Perlasca: Gerolamo, dell'Ordine dei predicatori, fu eccellente letterato, di souma prudenza, di grande crudiziono, si clevà a inquisistore generale degli eretici nella città di Bologna verso la fine dol XV secolo, e venne nominato con lode dall'Alberti nella sua descriziono d'Italia; Michele fu sindaco per le finanze del comme di Torno nell'anno 1508; Gio. Battista, curato della parrechia di Santa Tecla dal 1903 al 1038; Andrea da Perlasca nal XV secolo fu cappellano della chiesa di S. Tecla; Giovanni Andrea da Perlasca nel secolo XVII fu munificentissimo verso la città di Como, che l'insigni dell'onore di un monumento nel palazo municipale.

Bartolomeo De Benzi, frescò nel 1502 nella chiesa di Santa Tecia alla Riva di Torno, o da un registro antico noll' Archivio parrochiale si ha che fu dato a maestro Francesco Benzio de-pentore per acer conzalo un angello qual era roto all'altare deta Madonna la Kira, e cioè nella chiesa di S. Techa alla Riva di Torno, soldi I denari 0, e dicci soldi per aver raggiustata nel 1567 l'ancona dello stesso altare.

De Passeris Andrea, pure eccellente pittore, dipinso nel 1507 la Madonna delle grazie che si vede nel Duomo di Como, a sinistra per chi vi entra, e che è opera reputata fra le buone di quel magnifico tempio, e lasciò un altro quadro, degno di rimarco, nell'oratorio dei confratelli a Brienno; Ludovico Passeri, forse parente del pittore Andrea, negli anni 1506, 1507, 1508, fu to-soriere del comune di Torno, e autore dell'importante libro delle spese, dal quale trassi tante notilie storiche interessantissime, e nel 1508 aggiunes anche la carica di si sindaco.

Giovanni Malacrida detto il Bajo, nel XV secolo celebrato capitano dei Tornaschi nelle loro fazioni contro Como, s'ebbe onorevole sepoltura, insieme con la famiglia sua, nella chiesa di San Giovanni, con lapide fregiata dello stemma gentilizio o dell'iscrizione: Sipulcrum spectabilis domini Johannis dicii Bai de Materidis et successorum (1). Figurò egli nel brillante combattimento del 1407 e trovasi nominato da tutti gli storici Comensi, e dal romano dio. Pietro De Creacezii, nella Corvona della nobittà d'Italia, che lo dice il primo duce della faziono dei Vitani, ed infatti egli fu il capo dei Tornaschi, allorquando assalirono Como e vi entrarono trionfanti.

Fra i Tridi: Giovanni Antonio, fu sindaco dol comune nel 1567 e nel 1569; Pietro e Giorgio, furono più volte incaricati dai rettori del borgo di Torno di assai difficili affari; il sacerdote Tridi e la sorella Anna legarono nel 1713 e nel 1765 tutte le loro sostanze in vantaggio dei poveri di Torno. Il cavaliere Fluivo Tridi, morto in Como nel 1792, fu somo di altissima erudizione, specialmente dedicato agli studii archeologici e alla raccolta di un importante museo, che passò poi per acquisto al conti Giorio.

Pietro di Valle, nel 1526, lasciò erede do' suoi beni la confraternita di S. Marta ondo vonissero elargito elemosine ai poveri di Torno; il nobile Annibale Canarisi, con testamento del 22 ottobre 1581, lasciò le sue ricchezze esso pure alla nominata confraternita, onde si stabilissero alcune pie elargizioni in vantaggio dei più bisognosi del borgo.

(i) I titoli di spectabilis e dominus erano i distintivi delle persone di alto riguardo e di nobiltà riconosciula; lo stemma poi in quella età non era usato che dalle più potenti ed illustri famiglio. Francesco Caprera, sacerdote nel 1566, era forso maestro delle seuolo di Torno.

Battista Pizzala e Giovanni Sala furono sindaci delle entrato e speso del comuno nell'anno 1567.

La famiglia Sala è illustrata da una gloria guerresca, polchè Paolo Sala, sul principio del XVI secolo, sall nel nome di valento capitano, ornato di maggior luce in un avvenimento, che fu ai suoi tempi di gravo importanza; polchè incontratosi il capitano Paolo Sala nelle acque del Lario con Luigi Borsero, ammiraglio della flottiglia di Gian Giacomo de' Medici, lo vinso lo uccise, obbligando il Medici a ritirarsi dal lago o venire a patti con lo Sforza.

Santino Franzano e Francesco Razina, furono sindaci del comuno di Torno, il primo nell'anno 1538, il secondo nel 1569.

Non pochi altri personaggi, in bontà di cuore, in studi, in scienze di an rafi, iliustrarono la propria terra di Torno, e mi spiace assai, che di tutti non abbia potuto riunire notizie sufficienti a remierii noti, come beno avreobero meritato, agli stessi discendenti non solo, ma benai anchea tutti quanti namon specchiarsi nella virtà e nol sapere di chi furono prima di noi, e come grato ricordo e como sessupio initabile.

Quanti cari e illustri nomi rimangono in un immeritato silenzio!



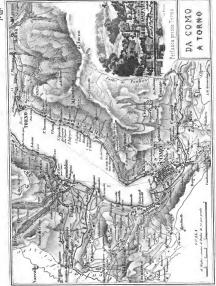



#### XXXII.

Noticis economiche, statistiche, naturali e topogradiche sopra Torso — Monti — Epoca giaciale — Fistro naride — Espeche Celtici — Birt — Strade — Trazioni e bergute — Antica cottivaziono della vite — Parole incereo a questa dette da Pelianti Larinoo (conte Giumbattista Giovio) — Altri prodotti — Scotte, situltati, utile — Fizzre e contrade — Navoro passeggio sal molo— Rizanuti — Vaggi degli antichi a moderni Granachi — Tabbirdon sate e motre sal correcta secolo:

Giace il Comune di Torno sotto le condizioni amministratire, ecclesiastiche, giudiziarie, politiche, finanziarie, e militari, nella provincia, nel circondario, nella diocesi, nel tribunale di prima istanza, nel mandamento II, nel collegio elettorale, nell'intendenza di finanza, e nel comando militare di Como.

Nelle condizioni naturali sta sul lago di Como, a cinque miglia nord-est dal capoluogo di provincia e di mandamento, e fra mezzo ai comuni di Blevio, Lemna e Molina.

Il suolo del Comune, tutto montuoso, s'estende per una superficie censuaria di 8,436. 22 pertiche milanesi, con un estimo di scudi 15,072, 1,5,36.

Riguardo alla popolazione, debbo notarvi grandi differenze nelle diverse epoche. Prima del 1523 Torno aveva circa 5000 abitanti divisi in 800 famiglie, nel 1544 non ne aveva più che 1500 divisi in 223 famiglio, nell'anno 1740 ora popolato da 575 anime, nel 1746 da 610 e nel 1753 da 611 abitanti. E questo per i secoli trascorsi.

Modernamente aveva Torno nel 1859 una popolazione di 725 abitanti, ridotti nel 1861 a 665 anime, e cioè 304 maschi e 301 femmine, divisi in 191 famiglie cho abitavano 171 case, fra le 205 esistenti nel comune, lasciandone così vuote 34 (1).

Nel corso dell'anno vi furono 6 matrimoni; nacquero 10 maschi e 0 Remmine, e morirono 8 maschi e 0 femmine, con una differenza in più di due maschi; o così ai 31 dicembre 1802 questa popolazione erasi condotta a 607 abitanti, divisì in 300 maschi e 301 femmine (?).

Il più recente censimento, fatto nel 1864 dal comune, dà a Torno la popolazione di 850 anime.

S'alzano nol comune di Torno, e presso, alcuni monti con denominazioni particolari, come sono, ad est del capoluogo il monte Piatto, alto e ripido, cui dà il nome la spianata che vi ta in cima, e rinomanza l'antico e rovinato convento; e il Pizzo di Torno, elevata giogaia, sul pendio voest della quale s'adergono i pascoli chiamati alpi dal Tornaschi, ore nelle estive stagioni sono da essi mandate a vitto le loro bestio; più a mezzogiorno stanno il monte Dordopus e le Tre Croccette che con il Pizzo di Torno e i vicini monti di S. Maurizio, di Molina e di Lemna dividono il laco di Como dalla Brinara cocidentale.

Statistica del Regno d'Italia — Popolazione — Censimento generale del 31 dicembre 1861.

<sup>(2)</sup> Statistica del Regno d'Italia — Popolazione — Movimento dello Stato Civile nell'anno 1862.

Scendono al lago questi monti formando varie piccole valli, rumoreggianti di sassosi rivi; fra esse le principali sono dell'Occa, la Minzana e del Colore, tutte a settentrione di Torno, e quest'ultima terminante alla Pliniana in una famosissima e orrida cascata.

Altra bella cascatina cade dal monte, poco lungi dal centro comunale di Torno, sul sentiero che mena alla città di Como, formata da una fresca e zampillante sorgente che scende sotto il monte Piatto e chiamasi Fontana Toce o Toc.

Singolarità del monte Piatto è la Pietra Pendula, calcare di forma conica, sulla cui punta smussata tiensi in bilico un masso granitico affatto isolato e informa, che alla base, alquanto incavata, misura il diametro di 5 metri, e per quasi due elevasi, formando un solido di circa 12 metri cubito.

L'ingegnere Gentili, la alcane considerazioni fatte sull'origine del bacini lacutti nell'ocacione della misura delle profondità del lago, stando con la recente teoria, ormai del tutto nel campo della geologia accettata, la quale spiega ed attribuisce gran parte dei fenomoni gonogici all' epoca glaciale (1), sostiene che « tous ses monuments que les anciens glaçies es sont posté, temosjonen non seulement de leur gran extension, mats il provent aussi qu'aucun moncoment notable n'a pu avoir lieu aprés l'ipopue glaciaire; car on comprend que si le soutecennet et l'évosion des fance des montagnes rétainer pas encor accomplies lorsque les dos des glaciers déposaient des blocs alganteques dans un contilibre très que stable sur contilibre très que sus atable sur

<sup>(</sup>i) Cenni orografici sul lago di Cono del dott, cay. G. Casella e del sacerdose B. Bernascoal, publicati nelle Memorie Comensi.

de versants très raides; ces blocs auraient certainement routés en bas à la moindre seçousse; » e in quella vece egli li trovò a 426 metri d'elevaziono dal pelo delle acque del lago.

Moli vollero credere questo nostro macigno uno di quel Dolmuno o pietro occilizani, cho veclonsi spesso nolla Bretagan o che pare servissero al Druidi per invocaro i giudizii di Dio, e che formasse sistema col ponetione di Blevio, altro gran parallolepipedo granitico di 7 metri sopra 4, alto circa 2 112, che sporgo orizzontalmente sul pendio, toccando il suolo appena con un'estremità, o sorretto dalla punda d'un masso calcara apposatio nel monte, talchè guardato di prodio sembra vicino a cadere, o che i paesani chiamano Nariòla. Senonchè giustamente soggiungo il Gentili, essero luttilo « de confator è idec que de bloc de granite, dont le moindre a un volume de 30 (sic) mètres cubez, aicat del porte la preda hommes da 20 (sic) mètres cubez, aicat del porte la preda hommes da 20 (sic) mètres cubez, aicat del porte la preda hommes da 20 (sic) mètres cubez, aicat del porte la preda hommes da 20 (sic) mètres cubez, aicat del porte la preda hommes da 20 (sic) mètres un presa. »

Verso Piazzaga, tra la valle d'Ocea e la Miszana, o in quei dintorni, veggonsi tre grandi pezzi di granito, di quella specie che i locali abitatori distinguono col nome di Iroconti, percibe elerogenei alla geologica stratura delle picire costitucnti la formaziono generale di questi monti. Essi mostransi scavatii rozzamente. Duo sono assai grossi, uno pià piccolo. Devono essere stati tre sepoleri, i pià granii per persono di alta statira, il più piccolo per un bambino; e per certo avranno serrito a tomba di elevati personaggi di una qualche tribà appartenente a popolo Celifo. Si sa che per questi monti passarono alcuno frazioni di quel popolo; si sa che vi fecoro brovi sostic, ed è pur noto cho il lor costume roleva che fossoro

tosto tumulati, nel linogo stesso ove si trovavano, i capi e gli alti personaggi che per via morissero. Così adunque, in un passaggio, in una fermata di qualche popolo Celtico, saranno stati scavati quei tre pezzi di granitico marmo e aperti alla sepoltura di nuo fra di loro.

Avanzi di una così lontana età sono di altissimo interesse e mcriterebbero speciali e minuti studii.

 Questi pezzi non potrebbero avere un rapporto storico con le nominate pietre nariòle?

Il territorio è occupato da molti giardini ed orti; e, per la restante parte, da boschi e da pascoli (1).

- In addietro vi si coltivava con successo la vite che dava eccellenti vini; ora, colpita da indomato morbo, cadde affatto.
- Dal Commentario, che il conte Giambattista Giovio sotto il pseudonimo di Polianto Lariano publicò sopra Como e il Lario, sappiamo come ancora sulla fine dello scorso secolo fosse coltivata con successo la vite sopra questi colli; senonchè quel poco benevolo autore così si esprime a tale riguardo:
- « Succedono le seive e l'vigneti dei Tornaechi, ma quell'uva poco esponta al sole, e più la sciecca mania di coglierla acerba, danno vini 

   bazzi, che però in conto alcuno non possono commemorarsi con quel 

   liquor languido (Ode XXI, litro III) che Orazio bevette in once di Gor
  vino. Era però nel paces ancor cinque lastri fa (2) incredibile il raccolto; 

   potesti dir con Virgilio, che dai colssi tini spunsasse la vendemnia), ma

<sup>(1)</sup> Nell'aprile del corrente anno venne quasi intleramente distrutto dal faoco un rigoglioso ed estros bosco situato in parte superiormento alla Pliniana, o in parte nell'entrata della valle del Colore.

<sup>(2)</sup> Egli scrisse ciò prima del 1795.

niun quasi ora surroga alle piante vecchie i giovani magliuoli. Però, se
 quel popolo avesse la pazienza d'attendere l'ottobre per coglière i grap poli, premerebbe migliore il vino, e saria altera tentato di rinnovare la

vigna. Egli è noto per le sperienze, riferite nel Dizionario chimico di
 Macquer, accresciuto dallo Scopoli, con acini pur verdi e colti in Parigi

· nella state, i quali si lasciarono fermentare collo zucchero frammescola-

4 tovi, essersi premuto vino eccellente. Or la stagione e il sole infondono

« questo zucchero natio negli acini, e se il Galileo disse un tratto il rino

essere un composto d'unore e di luce, fin dal secolo XIV; il nostro Dante,
 se non erro di memoria, cantava:

Mira il calor del sol, che si fa vino Misto all'umor, che dalla vite cola.

Vi sono pure sul territorio Tornasco dei gelsi e delle piante fruttifere, ma in poca quantità.

Il Comme di Torso non ha strade carrozzabili, acppure carroggiabili, e poche mulattiere; fra queste la principale è quella che seguendo la ferma del lago viene da Como, e si dilunga, oltre Torno, a Molina, a Pallanza, fino a Borgo di N. sso, ove si riduce in un poverissimo sentiero. Questa atrada attraversa il Comune nella sua maggioro langierza da austro a boren.

Altre vie mulattiere sono, una che da Torno mette al monte Piatto, per da qui proseguire ai pascoli; altra che da monte Piatto corre nella valle d'Occa per risalire a Piazzaga in capo a Val Minzana; una terza che da S. Giovanni nella direzione di levante va essa pure nella Val d'Occa a confoudorsi col precedeute sentiero.

Tra agrzegati principali, luoghi più Importanti, oltre il centro capoluego, costituiscono il Comune, diviso in molte frazioni, che sono chiamate Borgo, Custello, Contrada, Costa, Malcantone, Rica, Riciasca, Perlasca, Pliniana, Plinianina, Portico, Pergola, Pezzo, Saltanigo, Scaffa, Scilonigo, S. Croce, S. Gioranni e Torrazza.

Torno, commemente detto, à formato dalle frazioni di Riva, di Castello, e del Malcantone, e siede proprio sulla punta, amenissimo promontorio che chiude quasi il lago, in una scena assai pittoresca, per chi viene direttamente da Como; Perlasca, sull pendilo del collo, a cavalcione della strada che viene da Como, sta a mezzogiorno, od a poco più di mezzo miglia dal capoluogo; le frazioni di Pertico, S. Croce, Scaffa, Borgo, Contada, Pozzo, Stavanigo, in mezzo alle quali sta S. Giovania, tutte a mezzanotte, confondono ora le proprie abitazioni con quelle di Riva e del Castello di Torno, formando con esse quasi un solo borzo.

Scilonigo più a lovante, è un gruppotto di povere case. I nomi di Torrazza, di Castello, e di Malcantone rammentano le antiche fortificazioni e le passate guerre; quello di S. Croco, l'esistenza dell'omonima chiesa. I nomi di Scilonigo e Salranigo sono antichissimi; quello di Borgo vuol direi forse il luogo ove negli-nadati tempi terminavano le fortificazioni e i econniciavano i sobborghi; le denominazioni di Portico, di Contrada, di Costa, e di Pozzo, ci vennero dalle loro particolarità speciali di luogo e di fabbricato.

Vanno quasi tutte adorne queste frazioni di belle case e ville

di campagna, ma principalmente la Riva di Torno, e Porfasca notansi o primeggiano per palazzi e delizioni casnii d'ogni foggia e disegna. Come Riva di Torno per quelli già del Tridi o Canarisi ora del Ruspini; per quelli degli Antonelli, Marocco, Croff, Longhi, Guilini, Tagliabuc, Casati, Sala, Casartelli, Giorio, ora easerma delle guardie doganali, nonchè per la casa parrochiale.

Perlasca, terra un di assai celebro per la nobiltà do'suoi abitatori e l'eleganza degli edificii antichi, ora per quelli dei conti Taverna e dei Do Capitani.

Presso Scilonigo sta la villa Righini; sulla costa sorgono quello dei Grasselli o dei Caprora, o affatto solitarie e mesto s'elovano le simpaticho villo luva a Riviasca o Canzi alla Pilnianiaz; o in un tristissimo seno e affatto isolate e lontano dall'umano consortio s'inantaz l'imponento o celebro nalazzo della Pilnianat

Il nome antico di Torno fu Turmum o Turnium, ma la sua origino si perdo noll'oscurità dei tempi; talchè non si sa nè si què arguire a quale epoca rimonti; in ogni modo è luogo, come notammo addietro, assai antico , o di antichissima immortanza.

La sua chiesa preposituralo dedicata a S. Tecla, ò di vetusta fondazione, comochè nominata in documenti del XIII e XIV secolo; e spettò sempro alla antichissima piovo di Zezio.

Oltre la chiesa parrochiale di S. Tocla vodemmo che i tre altri templi comprosi nel Comune di Torno, l'uno, dedicato a S. Giovanni, è di sommo interesse storice o artistice por antichità e per architettura; l'altro, nel luogo di Perlasca, spettante ai conti Taverna, è degno di nota per gusto e pensicro; o il terzo finalmente sopra il monte Piatto o presso l'antico convento di monache, ricordevole per l'alpestre, posizione e per lo speciali.

memorio storiche ad esso legate, sebbene scarse, in causa della breve esisteuza di quella casa religiosa.

Abbiam pur veduto come negli andati anni esistessero in Torno altre chiese, come quella di S. Cotce, che tuttora sussiste, ma sconsacrata, o quolla di S. Catterina giù in rovina nel XVI secolo; come pure tre confraternito, e cioè; quella del SS. Sacramento nella chiesa parrochiale, ed al S. Rosario in S. Giovanni Battista, e quella assai antica di Santa Marta esistente nella chiosa di S. Croce; e finalmente soppimo l'esistenza, in antichissima età, a Torno, di un Collegio di religioso Umilitac, che si trova nominato in carte del 1220, e del quale, ripoto, non ho potuto riaverine altre notigie.

Vanta inottre quosto borgo un ufísico municipale in comoda località; un istituto di benodecenza con sufficienti rendite; due scuole elementari presso S. Giovanni, una pei maschi e l'altra per le femmine; un receute e florido asilo infantile che accoglie oltre 00 bambia in huon locale; un medico condotto, un ufficio postale proprio sulla piazza della chiesa prepositurale, presso il porto; una stazione dei piroscafi vicinissima alla spiaggia e al paese; una squadra di guardio finanziarie in una casa grande espaziose, già dei Giovio, nel centro del borgo, poco lungi dal porto e dalla bottas principalo.

Ha un eccellente, comodo e riparato porto, una bella piazza innanzi alla chiesa preposituralo e presso il lago, alcune pulito vie flancheggiate da decenti abitazioni, e finalmente buone acquo sorgenti in publiche fontano.

Nell'occasione dell'abbassamento del porto venne ingrossata di molto la muraglia del molo, e sopra la stessa fu aperto un vago passeggio, che verrà adorno ed ombreggiato da una continata fila di piante. Dalla piazza della parrochia e del porto si dipartono tre belle contrade una, cho fiancheggiando la chiesa di S. Tecla e le case Casartelli e Ruspini, si porta alle chiese di S. Croce e di S. Giovanni Battista ed alle frazioni di Scaffa, Borgo, Fortico, Porzo, Pergola, Salvanigo e Costa, altra, la qualte tenendosi presso il lago, divide le case Marocco, Giulial, Sala ed Antocelli, e mena alle case Tagliabue e Croft, e alle frazioni di Malcantone e di Scilonigo; la terza, che staccandosi dalla piazza in pressimità della casa Giovio, ora caserma doganale, passando fremezco alla regione o frazione del Castello, adduce al campi.

Cosl la piazza e il porto riescono il centro di tutte le diramazioni della vita abituale e doll'attività commerciale dei Tornaschi.

Sebbene questo luogo abbia perdata l'antica importanza, pure i Tornaschi mantegno tuttavia il loro gusto per l'uragiare, o forse non avvi alcuno tra essi che non siasi recato in Francia, Gernania o in Inghilterra, e che non paril una o più lingue straniero. Di presente gli abbianti di quosto villaggio si occupano in mercerie e cotonerie, d'istrumenti fisici, stampe, carte geografiche e simili.

Or sono circa 50 anni che vi si erano stabilite manifatture di lanerie e cotonorie, le quali però vennero in decadimento per non poter stare alla concorrenza delle estere.

Del resto, antico costume era quello dei Tornaschi di portarsi in lontani paesi ad estondere e le proprie relazioni commerciali, e la propria rinomanza, e ad acquistarsi utili cognizioni.

Vedemmo il De Razine, che nel 1493 avova già percorso l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, l'Egitto, l'Albania, la Schiavonia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, ed avera lanciati i propri passi fino nella Siria e nelle isole di Sicilla, di Candia, di Rodi, di Cipro, e di Schio, e che è era oranta la mente dello studio delle lingue di quasi tutti quei luoghi, mentre conoscera perfettamente, oltre l'italiano, anche il tranceso, lo spagnuolo, Talbanese, il greco, l'arabo, il moresco; e tali furono non pochi altri Tornaschi, nà meno del Razine arditi ed intelligenti viaggiatori, nà meno istrutti cittationi.

## XXXIII.

#### Antiche e moderne tradizioni Tornasche.

Correndo verso la fine del lavoro, avanti chiudere questi poveri cenni, credo mio dovere tener conto di alcune tradizioni che vanno legate in diverso epoche al nome di Torno.

Le tradizioni popolari sono spesso i più autentici documenti di patria storia; e devono essere valutate eziandio como le più veraci espressioni di un paese.

Il Tornaschi mantengono nella loro viva memoria e tramandando apadre in figlio, come cari o presiosi ricordi, varie traditioni assai antiche, alcane vecchie e qualcuna moderna, che tutte ora trascorrono parallelamente nel cuoro gentile e nella generosa mente dei baoni abitanti di Torno, e sovente formano l'argomento a domestiche conversazioni, prosso il foculare, acile lunghe ore delle sere invernali.

Oltre l'antica tradizione che conservò la memoria della venuta a Torno nel 1009 di un vescoro telesco, impedito nel cammino per celeste avviso e costretto a lasciarri i recati pegni del
S. Chiodo e del braccio di un Innocente; oltre quella che racconta
della porera fanciulta, nel 1522, steggita agli insulti delle soldatesche spagmolo, sacrificando la propria esistenza col gettarsi
dalla finestra; oltre quella che attribuisco alla celebre regina
Toodolinda alemni ricchi paramenti della chiesa di S. Giovanni
Battista; e l'altra che vorrebho vedere nella diroccata casa del
giardino della villa Tavrena pesso Perlasca, la culta al sommo
pontefice Innocenzo XI, tutte rammentate nol corso della breve
memoria, ricorderò qui, in modo spiecio, alcune altre, fra loro
digiunte da secoli che scompariranno sotto la mia penna, la
quale, riunendo innanzi alla mente del lettoro così lontane epoche,
ne formerà socon ad un grato raccosio.

Nel di.º anno dell'era volgare, ritornando da Roma aleuni uomini della terra di Torno, volti alla patria carichi di molt ricchezze, avvenne che giunti a Lomazzo, borgo celebre e popolato,
sui confini della diocesi di Como con quella di Milano, non poterono quind'innanzi porre piedo fuori di quel luogo nol proseguimento del loro rizggio. Rimasero assai sgomentati ed attoniti i
Tornaschi per un simile stranissimo accidente; ma non immaginando nè potendo comprendere, da chi fosse loro conteso il partre, si sforzarono più volte di ripicilaro il cammino.

Dopo molti pensieri si risovrennero alino, e credo avesser ragione di stentare a venirci sopra, del tesoro che recavano con loro, e cominciarono a dubitare, che l'occulta violenza potessa per avrentura essere accagionata da qualcho celeste avviso, che volesse dostinate diversamente le sante reliquio ch'essi portavano seoo e avovano consucrate alla lore chiesa di Santa Techa (così dice il Tatti). Fattisi animo a staccarseno, le depositarono nel tempio che in Lomarzo sorgeva intitolato al nome di S. Siro; tosto si sontirono liberati dall'ignoto malore, e senza altro ostacolo speditamente se ne vennera a Tenno. Qui racconto l'evento ai compassani, fis da tutti stabilito di visitare ogni anno processionalmente la chiesa di S. Siro, onde onorare le reliquie sfuggite alla loro patria, e offerigil uno stato d'olio per illuminarie; sononchè con l'andar degli anni la processione vonne meno, ed on passò tra i fatti tradizionale.

Cesare Cantà ricorda nel gentilissimi versi I morti di Torne (Vedi nei documenti il N. VI), moltissime volte stampati e qui rimessi all'onore della luce, come delicata e cara illustrazione di quosto interessanio luogo, la pietosa e triste romanza di due sposi appartenenti a due famiglio Tornasche, annegati miseramente innazzi alle patrio sineagzio.

Le domiccinole rammentano con dolore e shigottimento la buona Ghita, che mentre notturna e frettolosa tornava da Cernobio a Moltravio, fa assalita da un contrabbandiere, e nel sottrarsene, riuscita sopra uno scoglio a picco e dal turpe amante raggiunta, votossi alla Madonna, e già ma nel precipitare essa restò inspigliata fra la broachi e salva; egli si fratamba la porsona e più non fa trovato; ma ancor la sera, quando il tempo mona burrasca, vedesi un fuoco errare su quel greppo, sogno infornale dell'impresendo.

Di così strani colori tinse il racconto la viva immaginazione di Cantà.

#### XXXIV.

Importanza delle fette scoperte ercheologiche — Conto in cni vennero tennte dal Proposto e degli obitenti di Torno — Pensieri Interno ella conservazione del monamenti — Conclusione.

Prima di staccarmi da questo luogo, mi sia concesso rinnovare una parola di lode verso il degno sacordote Baldassare Bernasconi, che raccogliendo e riunendo tutte le armi scoperte e tutti i rinvenuti pezzi archeologici; rimettendo alla luce le anticho pitture della chiesa parrochiale; cercando le carte e i monumenti che meglio possano illustraro l'importanto luogo di Torno, divenuto quasi una seconda sua patria per affotto o per simpatia, fa opera di sommo interesse per la storia e la scienza archoologica, opera tanto più degna di riguardo o d'encomio, comechè divenuta ora assai più difficile, osteggiata quasi essendo dall'indifferentismo o grotto materialismo che in questo secolo invase ogni classe di cittadini. Abbiansi parimente un' espressione di stima ed onoranza i borghigiani di Torno, che tanto efficacemente coadiuvarono l'opera intelligente del loro capo ecclesiastico, prestandosi volontorosi al lavoro, mostrando a gara l'interesse, la soddisfazione, la gloria degli scoperti monumenti di storia localo, e curandone la ricorca gelosamente, con giusto orgoglio, con amore patrio. Esempio splendido di un così caro sentimento!

Mi risovvengo d'aver letto, come a bel tempi del Romano impero, dal Cesari e dal Senato fossoro stabilite vario severe leggi, con le quali si vietava la dispersione di monamenti d'ogni maniera, e so ne ingiungava anzi la conservazione o il ristavo come nobilissima dote e porpetto ultre della patria. Essi giustamento apprezzavano l'importanza delle mazionali memorie, e coal volcan pure rispettati i marmi scritti, i sepoleri, permo i più piccoli rudello.

Da Vespasiano, di cui con lo rimaste medaglie, fabbriche e iscrizioni, ne sono tramandate onorevoli lo memorie doi nome e delle gesta, fu prescritto che negotiandi causa œdificia demoliri et marmora detrahere retitum est (1).

Adriano Augusto, non meno grando anatore o consectiore delle arti, Marco Aurelio, Lucio Vero, Severo Alessandro, Costanzo, Giuliano, Valentiniano, Onorio, o finalmente lo stesso Teodorico, che, sebbene Goto, dichiarava presunzione temerati il volersi da lui violare i migliori fregi delle città, tutti mino-sero il rispetto ai monumenti, il culto alle natria glorice.

Nè in altro modo oporarono i Presidi, i Consolari e i Magistrati più colti e prudenti.

Spuntati poi gli albori lieti di un'era più felice, si cominciarono a diradaro le dense tenebri dell'età di mezzo, e così sorsero insieme l'amore degli studi, il gusto nelle arti, e il desiderio di conservare le memorie care del passato, che a gara si vanno illustrando ed onorando maggiormente.

Fino dai 1228, ne assicura l'erudito Labns, padre de'moderni studi archeologici, venne prescritto in Verona che quel podestà

<sup>(1)</sup> E cioè: È proibito per ragione di commercio tanto il demolire edifizi, quanto lo staccarne i fregi-

dovesse promettere di spendere nei primi sei mesi del suo govorno 500 liro dell'erario municipale a ristauro di quol magnifico anfiteatro.

Una porgamena del 1303 ci fa sapere, che chi toglieva pietre dall'anfitoatro e dal teatro di Pola, doveva pagare al Patriarca d'Acquileja 100 monete d'oro.

I Pontefici Martino V, Pio II, Sisto IV e molti altri, roplicatamento con acerbe parole inveirono contro i depredatori d'ogni qualsiasi avanzo o monumento patrio.

Gloria adunque al nome di Torno, che sa conservare e proteggere la propria doto di storia e di onoranza patria, e lode a quei buoni abitanti che sanao mantenersi degni figli degli antichi Tornaschi. Io li saluto di cuore, e stringo a te la mano, cortese lettore, nel dire insiemo: a rivederci.

# DOCUMENTI

## Torno depredato dagli Svizzeri (1)

Pausrela autem cogituss quomodo posset terram Torni in peredam ponere, Canomi introducit sex mille llelevicios venturerios , qui sexua die esptembris urbe ogressi, partina per apiece montium, partin vero per Larium imperu Erco Turnum ingressi sunt sine presio. Quorom impetum tramesses sustinere non valentes, econom undia ingulati forarus; denum nee pueris, nee senibus, nee mulicribus llelvicios precenses, somais in prediam posita sunt. Unde omnia per llelvicios et per multos Comentes abinde forerus experatas, et maxime per famulos Pausrels, qui ad Perlaselom desembrerus, et omnia in preclam posserun; preda quidem magui valoris quam fili faises e Turnensibos occultatum.

Quid agat fortuna nune patet; nam Comenses, quibus significatum fuerat per capitaneos helveticos maximi a llyochino capitaneo generale quod terra Turni erat milibbus in ¶eredam data (licet communitas plures cum lacrimis llelveticos rogasset ut talis depopulatio non sequeretur) voluerant

Estratto dall'opera comense: Annalia Francisci Muralti, MDXV, Caput XXXIV, § IV.

bona ipsa abinde exportare, quod quidem Turneness fieri negarunt, immoarmis prohibuerunt, ne Comenses bona sud alio conducerent et sie Turnenese cum Comensibus in produm posisi sunt, quorum datnnum illatum fuit valoris viginit imilie surcorum, quase proda inter Helveticos divisa ad partes germanistes delsas est.

Siridor magnus et lucrine a Turnonsidus effundebantur per terras Larii laeus occutalis, num Pestrah ululgere en locarcerare ficiolat, a secrendo cos panes galli regis defendere et in coelibus corum arma regis impressa fore, et in boe non mendiebatur: se vero continue inestadant gallos esse, ficie vanum si talas garee, mani in musiatione status, liburium binon reponte non debet se pro uno quans pro altero ossendere, nec ultro se offerre.

## S. Giovanni Battista sopra Torno e il S. Chiodo (1)

Dopo la presa di Girusalem moli Principi così secolari, come Ecclesissici co l'ora popoli farros dall'amore della Partia situazia i ripatrine. Si
procacciò ogni natione nel ritierno qualche Reliquia, principalmente di
quelle che il Reletarote del Mondo conservi od tempo della sua aurociasiana passione, per ornamenso e decovo del suo passe. Vi terno tra quel generosi generieri alcane schiere d'Alamanni, le quali col sua Arcivescova, sotto il qualch havvano valorosamente milistos, combattuno contra al Saracini, disegnavano di rivodere le natie contrado. Non fa negliatoso questo Arcivescovi na lo eneglianzare; una a gara dall'er leviale, e Personaggis i pose in traccia di qualche pretisso Teoro. Gio che gli venne alle mani, fa una gamba d'uno del Parapolatu innocenti, che l'inviviane cendelnà d'ilferoda uccie nella Nascia di Griatos; o du Chilo di quelch i che tralissero nella Croce il Salvatore. Con dovite di tanto pregio partito dalla Palestian passò il Mare Adriatico, egiunes a Conso. Na non veleva l'Indon' adrivare quamo.

Tatti, Annali Sacri di Cono, Dec. II, lib. IV, an. 1099, §§ 43 al 49, da pag. 293 a 208 (Milano, Tip. Ferrario, 1683).

prima alla sua Chicsa. Ripigliò il viaggio eò suoi dimestici per lo nostro Lario; ed una sera si fermò in Torno a riposare. Era Torno altre volte uno de principali Borghi del Lago di Como, non meno popolato, che nobile, e famoso innanzi che fosse rovinato ed abbruggiato dal Conte di Villa Chiara nel secolo antenassato. Quando pensò la mattina seguente di proseguire la sua navigatione, creo all'improviso fremer'impetuoso, e tempestoso il vento, che lo sforzò approdore nuovamente al lido di detto Borgo sin tanto, che si rimettesse la bonaccia di prima. Cessò subito la burrasea all'uscire, ehe sece dalla barea l'Areivescovo: ma annena vi rientrò, e comineiò a soleare l'onde del Lario, che la rabbia addormentata de'venti si risvegliò più erudele. Quest'accidente, che segui una, due, e trè volte nello stesso giorno, diede da sospettare al buon Prelato, che quella tempesta miracolosamente avvenisse per Divina dispositione. Intese dunque da tal novità, che il Cielo haveva altro disegno del suo, e che determinava a quel Santissimo Chiodo l'adorațione de fedeli nel Borgo di Torno. Cereò da paesani quali Protettori riconoscessero i Tornaschi nelle loro Chiese; ed Invendo saputo, che trà gli altri Santi havevano divotione particolare al Precursore di Christo, a egi nella cima di detto Borgo si vedeva dedicato na Tempio. chiamò a sè il Eurato di questo luogo, e gli participò il suo segreto. Si portó poscia con lui al Tempio di S. Giovanni, ove con somma riverenza, ed estremo dolore scopri a tutti, e dipositó il sacro pegno della nostra Redentione, Favori il Cielo con questo Tesoro inestimabile la Terra di Torno intorno al 1009 dell'humana salute, è non l'anno 1105, conte racconta, mà senz'alegn'anuoccio, un de'nostri Cronisti,

Si conserva questa Sagrossata Heliopia nella Chiesa di S. Giovanni Battiana, e si espone calla venerazione del popoli, che concervono numerori da ogni parte, le Peste del Precusiver alli 2 di Giugno, ed alli 22 di Agusto, al Venerdi Santo, ed il giorno dell' Inventione della Santa Crocc, nel quale si porta processionalmente per la Terna di Torno. Ili compartite diviene gratie al Sonto Chioslo in vari tenpi, a chi divonamente Thà riverito, oltre a moli inimezoli, che il nopriro, specialmente nella liberatione di persone oppresse dal Demonio, e di febbri pestilentiali: perciò mossi i Bomani Pontefici hanno privilegiata la detta Chiesa di dovitiose Indulgenze, a chi visita, come conviene, così rara Reliquia.

Richiede qui l'obbligo del nostro instituto il soddisfare ad alcuni, a eui pare molto strana la traditione de nostri antenati fondata in antiche scritture (mancarono queste nell'incendio di Torno l'anno 1522) che questo Chiodo sia uno di quelli, che tennero sospeso in Croce il Salvatore, Stanno saldi Autori di qualche polso in un'opinione, che i Chiodi veri, quali tormentarono Christo nella sua Passione, non siano stati più di trè, e che l medesimi non si ritrovino altrove, che in Roma, in Milano, ed in Treviri. Ma contra di loro habbiamo trà le altre autorità de Santi Padri quelle di S. Cipriano, e di S. Gregorio Turonese, che manifestamente asseriscono essere stati quattro i Chiodi adoperati da'earnefici nella Crocifissione del Rè della gloria. Cipriano rogiona de' Chiodi, che trofissero i piedi nel numero plurale: « Clavis Sacros Pedes terebrantibus: » il che non haverebbe detto, se fosse stato un solo. E Gregorio con ogni sicurezza a lui corrisponde. dicendo: « Clavorum Dominicorum, quod quatuor fuerint, hece estratio, Duo « sunt affixi in palmis, et duo in plantis. » Si che essendo stati quattro i Chiodi di Christo, qualche altro Juogo, o Città fuori di Roma, Milano, e Treveri ciascuna delle quali uno ne adora entro le sue mura, può gloriarsi del quarto. Al saggio discorso di questi Santi s'accordano le antiche pitture e scultore , che si honorano in diverse parti d'Italia, e nominatamente in Lucca, ed in Sirolo vicino ad Ancona, dalle quali si scopre, che Christo non fù conficcato sulla Croce con un piede sopra l'altro, ma separatamente con due Chiodi.

Ma veniamo alle strette per quello, che torca al nostro particolare. Per Chiodo vero del Signoro senzialeun dubbio il riconoscom molti scrittori, come trà gli altri sono Tomaco Porcacchi, Roberto Riseca, Sigismondo Boblotoi, Francesco Bollarino, Quintilio Lucino Passabaqua, Gio, Stefano Monochio, e Lelio Fravezia. Acercece molto il errectio an mentovati libistorici, aleuni de'quali suona anno suati redoggi grandemene sita. mati, il sodo giudicio di Feliciano Ninguarda, e Lazaro Carasino, ambidue Vescovi di C mo, Prelati qualificati in ogni sorte di dottrina, ed incomparabilmente oculati in bilanciare l'essenza, e qualità dello cose. Tanto il Ninguarda, quanto il Carasino si sottoscrissero alla traditione della Chiesa di Torno, ed al parere dei precitati Autori, serivendo questi in una sua Relatione dell'anno 1655, alla Congregatione di Boma in questa forma: · luxta Larium Regiae Ditionis admirabile pignus asservatur in Ecclesia D. · Io. Baptistæ Oppidi Turni quod milliaribus quinque ab Urbe distat, Clavus « illud est, qui, licet pervetusta rei monumenta igne olim, et miserando « loci excidio consumpta sint, antiquissima tamen fama adstipulante, con-« sentientibusque in idipsum tum Apostolica, tum Prædecessorum meorum · Visitationibus, et populi traditione ex iis fertur, quibus affixus Crucis pa-« tibulo Christus Doninus humani generis salutem absolvit: argentea Cruce · crystallo munita decenter inclusus publicie venerationi quotannis expoa nitur, îpsaq; Inventionis Sanctissimo Crucis festa die, soleumi supplica-« tione, eqi, et ego insum deferens ad culcum fidelium ardentius excitandum « aliquando interfui, magno gentium confluxu circumfertur. » E quegli nell'accurata Descrittione delle Chiese sottopuste alla Pieve di Zezio così dello stesso và favellando: « A tergo Altaris seala, ad quam habet Clavent « Sacellanus, ducit in altum ad locum, in quo est magna area sex diversis e clavibus munita, quas totidem Quoidani custodiunt, in qua devoté as-« servatur in quadam insigni Cruce argentea de anrata valoris ducentorum « quinquaginta aureorum pellucido crystallo inclusus unus ex Clavis, quie bus D. N. t. C. Cruci affixus est, et populo undique confluenti, venera-· bundo, et adoranti visendus proponi solet ordinariè diebus Nativitatis, et · Decollationis S. Io. Baptistae S. Io. Evangelistæ, Magnæ Feriæ sextæ, et · pridie D. Virginis Assumpta, et alias etiam incidente alicuius Primatis « occasione, aut alterius dignæ personæ, et prævia licentia Episcopi in scriptis e obtenta. »

Col consenso de'nostri Prelati s'aggiustano gli Oracoli del Vaticane, i quali con replicate indulgenze concedute a tutti i fedeli, elie divotamente visiterano, et adorerano nella Chieva di S. Gio. Bastista di Torno così depan Relignia, appevano per vera Tamica traditione d'onsori maggiori, e riconoceno per legitimo Chiedo di Caristo questo ferro più pretion dell'one, e d'orgi giola più rara, Quante sima poi meriti una traditione conciuovata di cinque, e poco meno di sci secoli, chiediamone alla Chiesa Castolica, la quale fi tanto conto di mole suo traditioni, che no pareggia al-cune alla searo. Seritura, e le ripone tra già raticoli più sagressati della Fode, e della Religione. Renia pereiò bastevolamene chiavo à mosti Estori qual cuotecto si deve femane del Calisco di Torno, riverito per uno di quelli del Salvasore dal popolo, dal Clero, da diversi llistorici, da' supientissimi Predati, e da l'inomani Prostelle, dei Thomani Prostelle, dei Thomani Prostelle, dei Thomani Prostelle, dei Altonani Prostelle da l'Inomani Prostelle dei Thomani Prostelle dei Thomani Prostelle.

Per ordinerio, quando s'espone il Santo Galodo, si tocca colla di Indierentinia un gran vao d'acqua, fondoris sopra con esso il segno della Croce. Quest'acqua poi sompre incorrotta si conserva da'fedeli nelle praprie attune, per valerenco in vario infermità, contro alle quati è maravigiloso e massine contro alle febbei, che seccio, bevendola con deb, e divotione. Tanto addivenne agli labitanti di Mode, Terra della Lonetfinia, imoli anni sono, i quali assatii, conte tal'iron suoso, de indiasso comagnioso, che he presto distendeva nel sepolere, chi no veniva toccano, appena per costruione dell'anima benedetta di Montignor Pietro Giorgio Odesealco Vectoro di Vigerano, e nostro Concitadino, coninciareno ad asseggiare l'acqua consecrata dal contatto del Calodo di Torno, che mai più aletuno di quei in-fermi periorio, ma tutti ne senzireno il solifero, de confostarono pièna locca d'essere stati con quel sorso medicinalo dalla morte richiamati alla vita.

Questo statik miracoloso anno irrefragabile argomento di quel che andavamo poco prima lincinuando, della realtà del nostro Chiodo, non senza rugione hen sodo, stimato da noi uno di queic, che trapassavono è le mana, è i pical al Beckentore. E questa verità vin più stabilisce, e conforma la gamba ancora in carne d'anno di quei Sauti limocenti, che seanno la furia d'Herode ne contenti di Bethitem, acquistata un'alamente, portuano cil Chiodo. e poi lascita in Torno da quel Prelato Altenano. Hora se nisso sino al di Thoggi ha mid dobiaso, che questa gamba non si sunti dal menovori Arcivrecovo levata da altro luogo, che è dalla Sansa Città di Gerusalem, è da qualche distretto a lei vicino; per la modesima convenienza habbismo ad inserire, che questo Cidodo non rome in potere di modesimo Arrivescovo da altra pares, se non dalle contrade di Palessina, ove si conservavano anora molis sutumenti della Passione di Christo. Innocenzo III conferma (1208) all'Abbazia di S. Abbondio presso Como, le chiese di S. Tocla e di S. Giovanni in Torno (1)

Innocentius Eplecepus Servus Servorum Dei Difecto Filio Guilleimo Abbait Monasterij S. Abundij de Camis, eisur; successoribus canonice substituterals, lustis petentium desiderijs digmum est nos facilem probere consensum, et vota, qua à razionis tramite non diecordant, affectu prosequene complere. En propere, diector in Dumino, fili, tuis justis postulationibus grato concurrences assensu, Monasterium S. Abundij, cui Domino favene prese dinoceris, ad eccempler felicia recordationis. Trobani Papae II. pendecessoris nostri sub B. Petri, et nostra protectione suecipismus, et presensia serpiri Privilegio communitums. In primis siquidem statuentes, ut quasconque possessiones, quavenarije, bona idem Monasterium in presentiarum issue, et canonice possidet, aut in futurum concessor Postiliciarum, largiticos Regun, ved Principum, obalisore fidelium.

(1) Questo documento venne pubblicato dal Tatti negli Annali Sacri della Città di Como, Dec. II, Begistro di scritture, pag. 897.

scu alijs iustis modis præstante Domino poterit adipisci, firmac tibi, tuisq; successoribus, et illibata permaneant. In quibus hece propriis duximus exprimenda-vocabulis locum ipsum, in quo przefatum Monasterium situm est cum omnibus pertinentijs suis. Ecclesiam SS. Cosmæ, et Damiani cum omnibus pertinentiis suis. Ecclesiam S. Andrew Apostoli cum omnibus pertinentiis suis, S. Martinl, et S. Agnetis Ecclesias cum omnibus pertinentiis carum. Ecclesiam S. Joannis Apostoli, et Evangelistæ cum omnibus pertinentijs suis. Ecclesiam S. Io. Baptistre cum omnibus pertinentijs suis. Ecclesiom SS. Gervasi, et Protasii cum omnibus pertinentijs suis. S. Andreze do Amutio. S. Tecke, et S. Io. Apostoli in Turno Ecclesias cum omnibus pertinentijs earum. Ecclesiam S. Martini in Morbenio cum omnibus pertinentis suis. S. Marite in Trisino et S. Fidelis in Cusati Ecclesias cum omnibus pertinentis carum. Ecclesiam S. Mario in Lugari cum omnibus pertinentijs suis. S. Martini in Serravalle, et S. Mariæ in Sondalo Ecclesias cum omnibus earum pertinentiis. Ecclesiam S. Bartholomæi in Clavenna cum omnibus pertinentijs suis. Cartes, possessiones, masaritia, prata, vineas, terras, nemora, molendina usuagia, vascua, et piscarias in vijs et semitis, et omnibus alijs libertatibus, et immunitatibus suis. Decernimus ergo, ut nulli omnine hominum liceat proefatura Monasterium temere perturbare, aut ci possessiones auferre, vel ablatas retinere, minucre, seu quibuslibet vexationibus fatigare. Sed omnia integra conserventur eorum, pro quorum gubernatione, ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, Salve Sedis Apostolice auctoritate, et Diocesani canonica justitia. Sique igitur in futurum Ecclesiastica, secularisq; persona hanc nostræ Constitutionis paginam scient contra cam temere venire temptaverit , secundo, tertiove commonita nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis, honorisu; sui dignitate careat, reumq; se Divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat; et a Sacratissimo Corpore, et Sanguine Dei, et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atq; in extremo examine suo districtœ ultioni subiaccat. Cunctis autem cidem loco sua jura servantibus sit Pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus, et hic fructum bonce actionis percipiant, et apud districtum Iudicem præmia æterna pacis inveniant. Amen, Amen, Amen.

Ego Innocentius Catholica Ecclesiae Episcopus.

+ Ego Petrus Pertuensis, et S. Rufine Episcopus,

† Ego Ioannes Albanen. Episcopus.

† Ego Ioannes Sabinen. Episcopus.

+ Ego Nicolaus Tusculan. Episcopus.

† Ego Guido Pranestinus Episcopus.

† Ego Hugo Hostien., et Velletren. Episeopus.

† Ego Cinthius S. Laurentij in Lucina Presbyter Card.

† Ego Soffredus til. S. Praxedis Presbyter Card.

+ Ego Gencius SS. Io., et Pauli Preshyter Card. tit. Pammachij.

† Ego Benedictus tit. S. Susanno Presbyter Card.

† Ego Leo tit. S. Crucis in Jerusalem Presbyter Card. † Ego Rogerius tit. S. Anastasiae Presbyter Card.

† Ego Petrus S. Pudentianse tit. Pastoris Presbyter Card.

† Ego Gregorius tit. S. Georgii ad Velum aureum Diaconus Card.

† Ego Guido S. Nicolai In Carcere Tulliano Diaconus Card.

† Ego Joannes S. Marico in Via Lata Diaconus Card.

† Ego Walla S. Marise in Porticu Diaconus Card.

† Ego Octavius SS. Sergij, et Bacchi Diaconus Card.

† Ego Ioannes SS. Cosmæ, et Damiani Diaconus Card.

Datum Laterani per manum Ioannis S. Mario in Cosmedio Diaconi Cardinalis, S. Rom. Ecclesiac Cancellarij VII. Idus Maij, Indictione XI Incarnationis Dominico: Anno MCCVIII. Pontificatus vero Domini Innocentij Papae III, anno undecimo.

## Lettera di Gerolamo do Razine, Tornasco (1493), intorno a cose patrie (1)

Furono fait quisti archi lanchi nel anno 1930, a di 13 de houtairo compituli, et fa al respon che al problimo Melchino de Razine cer chanonicho
domno e rechtore e churato de tunte le giezie de Torno, hera chapelano
uno presibiero Andrea de Perlaccia, et a sanco Jame surva per chapelano uno fartaz Canac de Gambarra del corine basacho cisò hamiliatornus
et li era un altro peritos Helia da Perlascha, ma non godeva caphela alguna tijuros (mercu) sanca Heliziatota de Maneipatio do Torno de cosentimento de esso d. preshiero Melchione de Razine churano ut supra;
quelo frante Zanac de Gambarra da san Zanne sonava li organi, et in questo
tempo de questo anno 1930 li nodoli de la chaza de Razine ferono depentere e adornare la san chapella de sonio Steffino e santo Michele insanta
Tecla; lo magistro de archi lanceli, la maceivo Criscioto de Farari da Mariano, e mi Jeronino de Brazine, francio de quel d. preshiero Melviñon, in
menoria serpicia de mis man, fait follo de quandam mesers simone che fa mis ma.

<sup>(1)</sup> L'originale trovasi nell'Archivio Parrochiale di Torno e viene pubblicato qui per per la prima volta.

draper e tanne gia fondacho in Chomo e fecio navigare suos ilioti per mare; e mi Jeronimo suo flote rechta assi pacqi fin in Pranza, Burognan, Spagna, Portugalo, Ingilitera, Chatalogna, Provenza, Rivera de Gienova tuna Italia, zerchai choci per mare closme per tera, nit in Schiavonia, in Albonia, Geriz, Interio, Rodoce sa lute tolor, fui bon tempo stansisto in Alizandria macor, e fini al Chairo più viagi, et in Suxia, a Baruti e quela rivera. Imparali e sepi bene la lingua moresce, cich artachica, fui davanni al soldano più volte, sepil nono parte de la lingua spagnoda e franzose, et anche avi la lingua grecia, hai ala chorte de modi in gran signori cristania et saracini, pour tiorni a chaza et avi holtio ecc. Ern nostro signor lo duca Zuna Galizo resto, suo gorernador e labrata Ludovicho Maria Sforza duca de Bari, e veschovo de Chomo d. Atuonio Traubici (I).

Yesus pubblicata nella sua esatta forma, solo corredata della regolare punteggiatura, per renderla di più comoda lettura.

### Serie cronologica dei Curati e Preposti di Torno (1)

| PERLASCA G. B., curato                  | dal | 1606 | al 1658 |
|-----------------------------------------|-----|------|---------|
|                                         |     |      |         |
| CAPBERA GIOVANNI, di Torno, curato (2)  | ,   | 1658 | • 1693  |
| BANDA PROSPERO, vice-curato.            |     |      |         |
| Torchio Giuseppe, preposto (3)          | 3   | 1693 | 1727    |
| Della Chiesa Celestino, vice-parroco.   |     |      |         |
| CASARINI GIUSEPPE, preposto (6)         |     | 1727 | • 1742  |
| Giulini Loarnzo, vice-parroco.          |     |      |         |
| OSTINELLI CABLO FRANCESCO, preposto (5) |     | 1743 | 1756    |
| RUSPINI INNOCENZO, vice-parroco.        |     |      |         |
| Mossi Gaspare, preposio                 | 3   | 1757 | · 1761  |
| RUSPINI ENNOCENZO, VICE-PARTOCO.        |     |      |         |

<sup>(1)</sup> Debbe alla gentilezza dell'amico Bernasconi questa serie cronologica, e tatte le importanti noticie uniteri.

<sup>(2)</sup> Morto il 22 settembre 1693, d'anni 80.

<sup>(3)</sup> Comparisce per la prima volta col titolo di Preposto il 9 settembre 1703.

<sup>(4)</sup> Trasferito a prepesto di Uggioio.

<sup>(5)</sup> Morto il 4 ottobre 1756 a 66 anni.

#### - 177 -

| Pizzala Santo, preposto (1)             |        |    | dal | 1761 | al | 1786 |
|-----------------------------------------|--------|----|-----|------|----|------|
|                                         |        |    |     |      |    |      |
| RAINERI PIETRO, preposto                |        |    |     | 1786 |    | 1793 |
| CUBIONI FULVIO ANTONIO, VICE-parr       | 000.   |    |     |      |    |      |
| BASERGA GIOVANNI, preposto              |        |    |     | 1793 | 3  | 1803 |
| MOLA GIACOMO, Vice-parroco.             |        |    |     |      |    |      |
| GIULINI FRANCESCO, preposto             |        |    |     | 1896 |    | 1820 |
| GALLI FILIPPO, vice parroco.            |        |    |     |      |    |      |
| MARAINI GIOVANNI, di Chiasso, preposto  | (2)    |    |     | 1820 |    | 1836 |
| ANTONELLI LUGI, vice-parroco.           |        |    |     |      |    |      |
| Acresco Francesco, di Bellagio, prepos  | sto (3 | 3) |     | 1836 |    | 1817 |
| FERRARIO CARLO, vice-parroco.           |        |    |     |      |    |      |
| NEGRETTI ANTONIO, di Fino, preposto (fi | (i     |    | ,   | 1817 |    | 1869 |
| REINA LUIGI, vice-parroco.              |        |    |     |      |    |      |
| BERNASCONI BALDASSARE, di Como, prep    | osto   |    |     | 1869 | +  |      |
|                                         |        |    |     |      |    |      |

<sup>(1)</sup> Morto il 21 agosto 1786 a 72 anni.

<sup>(2)</sup> Morto il 17 giugno 1896,

<sup>(8)</sup> Morto il 29 maggio 1847.

<sup>(4)</sup> Morto il 7 maggio 1969.

#### I Morti di Torno (1)

Naviganti che il lago fendete Presso Torno sul far della sera, Fermi il remo su l'onde quiete, La devota dei morti preghiera Alternate con ficbile voce, Degli sposi davanti alla croce.

L'aura udite che intorno le freme? A lambirla vedete quel fuoco? Là due fidi ripesano insieme. Ne bramate la storia? per poco Date ascolto: la storia va al core Come i detti d'un padre che more,

(1) Romanza di Cesare Cantà, estratta dalla Guida al Lago di Como (1847).

Là in quel tetto di fianco alla torre Visse Linda, sospiro di mille: Ma per lei non v'è gioia: ma secere Sempre il pianto dall'egre pupille Da quel di che un severo comando Le strappò dalle braccia Fernando.

Quante volte, fissata sul lago, Il mattin le ricorre al pensiero, Che ha veduto partire il suo vago Dai Francesi arrolato guerriero, Quattro di dopo l'alba festosa Che la se gl'impromise di sposa.

Ll a quel saloe alla misera avvinto I begli occhi coi baci asciugo: Qui da truce shirraglia sospinto — Linda, ad lio, fra i singhiozzi iterò: Dal battello fin qui l'ha veduto Accennarle il compianto saluto.

Coll'ingegno del duolo or la mesta Cerca i campi di là da Pirene, Fra i cimenti di guerra funesta Paurosa seguendo il suo bene. Ohi pensate se un solo momento Abbia poss di Linda il tormento i Del giardin più le ajuole non eura: A chi dar le primizio dei fiori? Quando aprile ravviva natura Più non guida i festevoli cori. Dell'ottobre alla gioia vivace Le memorie e il timor non han pace.

A te, Diva, a te, Madre di doglie, Fida il pianto, offre i candida voti. Del Biblin, del Soccorso alle soglie Chiede il prego de'pii saccrdoti: Ma una voce pressoga di guai: No, le grida, non più lo tedrai!

Pure un di, dalle Spagne tornato, Chiuso foglio recolle un guerriero. Lo conolbe, il baciò: dell'amato Era un foglio di gioia foriero: Sette di, poi nel patrio terreno Stringerà la diletta al suo seno.

Ei ritorna: ei ritorna! La bella Del tripudio all'eccesso mancó. Ei ritorna! La fausta novella Alle amiche, ai parenti recó: A te, madre dei mesti Maria, Di sue grazie il tributo offeria. Del di settimo l'alba sen venne, La trovò su le piume destata: Ella è fuor: del desio su le penne S'è tremando alla spiaggia recata, D'onde il guardo sospinge bramoso Se discerna il tornante suo sporo.

Ogni prora che avvisa lontano Egli è desso le distinguer lo crede: Ma la nave sul Equido piano Oltrepaisa, e coll'aura procede: Ecco un'altra dal fondo s'avanza; Trema il cor di novella speranza.

Ma passò l'ansiosa mattina, Già le squille nunziàr mezzogiorno; Dietro i monti il grand'astro dechina, Buffa il vento, s'annuvola intorno. Lo sapete voi pur, navigotti, Se a chi assetta son tardi gl'istanti i

Or sicura la gioia figura
D'abbracciarlo, di vivere insieme:
Oh i bei di i — ma un'ignota paura
Ogni fior le recide di speme.
Sol disvia 'que' pensieri funesti
Te invocando, o Regina dei mesti.

Alla fin non s'inganna, alla fine Egli è desso in un picciol battello: Verde assisa, il caschetto sal crine, Mostre rosse, alle spalle il fardello: Egli è dessol in tripudio d'affetto Par che il core le sbalzi dal petto.

Ma il tuon s'ode: più l'aura crescendo Dalla sponda il navigiio ricaccia. Ella trepida, qua ils correndo, L'occhio aguzza, protende le braccia: Lo redrò da quel balzo più bene; E alla cima del balzo sen viene.

Per la rupe di muschio coverta E di foglie che l'olmo perdè Su su poggia: ma a mezzo dell'erta Mal possto le sdrucciola il piò — Vergin sonta! — Dall'ispida china Capovolta ne flutti ruina.

La conobbe Fernando, dall'alto
Cader videla, e più non frenossi:
Gonfio è il lago — che importa? d'un salto
Ei si lancia fra i gorghi commossi,
E là drizza ove scossi dall'onde
Mira i veii e la chiome sue bionde.

Quanti seco venian nel naviglio Di spavenno levarono un grido. Del guerrier, della bella al periglio Molta accorse la turba sul lido: Qua battelli, qua corde — ma tutto Rende vano lo sdegno del flutto.

Pur Fernando alla eara si spinge, Che lo vede, il conosce, ed ansante Col vigor moribondo si stringo Contro il seno del trepido amanto. L'onda avversa con forza egli fiede; Ma una piaggia ovo approdi non vede.

Ingrossando più sempre il maroso Gl'irit scogli del lido flagella. Già il meschin, per lei sola affannoso, Vinto cede all'infausta procella — Dalla riva odi il prego dei morti Suffragar gli annegati consorti.

Come il mite dell'alba respiro Appianò l'agitata laguna, Tutti affitti sul lido rediro Compatendo all'indegna fortuna: Fur trovate le saline là dove L'aura i rami a quel salce commove. Linda ancora premevasi al petto Del suo fido... oli che albiracci funesti i Questo è il gaudo nuzial? questo è il letto? Dell'imene gli evviva son questi? — Solo a tocchi la squilla risoona Come il cor di imorente persona.

C'è nessun fra di voi che sia padre?

Ha nessuno perduto un suo caro?

Il lor padre, la povera madre

Deli peusate che doglia provaro!

I garzon, le piugnenti ilonzello

Li fiorir di viole e mortelle;

E il suffragio per essi offerendo, Ne composer in uno le salme. La sant'acqua i leviti spargendo, Luco eterna pregoron all'alme. Quella croce ed un carme pietoso Mostra il suod del conciunto ricoso.

Lungo tempo ogni padre olla sera, Quando in mezzo de ligli adanati Ripetea l'uniforme preghiera, Disse un Pater pei fidi annegati. Chi vogando la eroce rimira Prega requie e passando sospira.

#### - 185 -

L'aura udite cho intorno le freme? A lambirla vedete quel fuoco? Son gli amanti cho vagano insieme Ogni notte al tristissimo loco: E talun nel più buio talvolta Il funceo lor gemere ascolta.

Naviganti I la storia va al core Come l'ultimo addio degli amanti. Se il cammin vi propizii il Signore, Se vi guardino l'Alme purganti, Dite un Requiem con flebile voce Degli sposi davanti alla croce,



## INDICE

| DEDICA |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        | Pa,     | g.  |
|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|-----|
| L LETT | ORE    |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        |         | ٠   |
| 1      | Idea   | gene  | ralo d | li To  | me -  | - S   | 18 81 | atica | impo  | rtan  |       | - Con  | dizies  | 10  |
|        | atto   | ale   | _      | _      |       | _     | _     | _     | _     | _     | _     |        |         | •   |
| п. 🕳   |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        |         |     |
|        |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        | rcheol  | ٥.  |
|        | glei   | pres  | o il   | Prepo  | sto I | Parro | eo d  | Te    | ne    |       |       |        |         | ٠   |
| ш. —   | Mia e  | orsa  | a To   | rne -  | - 0:  | igin  | di e  | quest | o stu | lie – | De:   | crizio | oe deg  | H   |
|        |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        | a spa   |     |
|        | - 1    | etter |        | nonog  | rator | ni    |       |       |       |       |       |        |         | ٠   |
| IV     | Spero  | mo -  | - Tri  | holo - | - P   | ccol  | colt  | elli  | per:  | ii di | forre | CI     | iodi d  | a   |
|        | bare   | a —   | State  | di e   | onse  | ryazi | one i | legli | ogge  | tti s | coper | ti     |         | 3   |
| v      | Riffer | nioni | ani 1  | noch   | ove   | - 66  | fecer | o la  | scope | erte  | _ 1   | mer    | to e    | le. |
| -      |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        | molo -  |     |
|        |        |       |        |        |       |       |       |       | areco | a di  | salv  | EEL -  | - Stu   | di  |
|        | sulla  | fore  | 18 0   | sall'n | so de | dia 1 | Danse | DA.   |       |       |       |        |         |     |
| VI     | Cause  | een   | ilan   | del r  | otra  | reian | nento | nel   | porto | della | arm   | o de   | llo alt | re. |
|        |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        |         | ÷   |
| VII. — | Canali |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       | 1      |         |     |
| ****   |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        | a del   |     |
|        |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        |         |     |
| III. — |        |       |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        |         |     |
| ш. —   |        |       | degl   |        |       |       |       |       |       |       |       | · ·    |         | ٠   |

- X. Prime lotte dei Tovnaschi nel 1922, nei 1294 o nel 1407 -Torno si ribella nel 1447 al daca di Milano - Dedisione ai Veneziani - Pedestat veneto in Torno - Tentativo dei Tornaschi costro le navi Comensi - Il borgo ritorna sotto il dominio dendo - Cacciata da Torno del veneto nedestà.
- XI. Guerre nel 1514 fra Torno e Como Amicinia o nace .

- XIV. Speranze dei Francesi Unione dei Tornaschi con quelli delle Tropieri — Assalto contro gli Svizzeri — Sconfitte di questi — Gli nomini di Torno ascebeggiano ed abbruciano alcuno case di Como
- XVI.— Rianimari delle fazioni Prem del cantello di Musso Gian Giacono de Media cominato perfetto del Lazio Movimenti della fistificia di Ermete Visconii Battaglia tra Segravoli e Pataccai presso Belligio Scooffita del primi Norwa poporanno del Prancel e del Tornacchi Lastree a Torno Attacchi contro le mara di Como Georgicia in Tornacchi o Comornii tanto sul lago che rulle rire Prima idoa d'una impresa contro Torno.
- XVII. I Tornaschi con quei di Lecco continuno a scorrera il lago Impedito il commercio — Menanggi del governatore di Como mandati al Comma di Torno — Persistenza dei Tornaschi nel lottare contro i Comonal — Misere condizioni di questi, o loro opercia al fanza — Vino delliberata l'impresa di Torno » 5 6
- XVIII. Anchise Visconti nominato comandante della flottiglia, e Calcagno Origono dei fanti — I Tornaschi attaccati dall'Origona respinguosi il nemico — La flottiglia si ritira e viene insegnita — Gravi pordio degli assilitori — Ocatenteres dei Tornaschi » 54

- XXI.— I Tenaschi si riganao presso la Ten-Feri Riperubou le semi — Austinua le solitates dei Glim Ginescone di Medid — Sacchegriam Bellagio — Signoregiano tatto il lago — Engagnato Laglia, Cartas, Martinua le Crembilo — Riteranos nal leco pato — Rédino Il presifico di Cono — Denasco l'orggio di Medidi — Riperitates l'Irogo, Cap pri losa i motte militatio natta — Rotrano Bull guarta di Pracesco il Merca perio di Ten di probindo — Tennico talla stata grancione di Ten di probindo — Tennico talla stata granpore di Ten di probindo — Tennico talla stata gran-
- XXII. Causa delle digressioni Riappieco degli stadii sullo armi —
  Storici cemensi che narrano l'antica opulama di Terro Descrizione delle mara, delle torri e delle porto Singolari foritote Cané fortificate nel borgo Antico castello . . . . .
- XXIII. Confronti tra i luoghi, le forme delle armi, e le varie qualità
  di oggetti Stadii sulle epoche e sui fatti ai quali si debbano le nostre armi Pazione del 1226 Altra del 1522 s 73
- XXIV. -- Altri oggetti scoperti nel porto di Torno -- Monete -- Auforo
  -- Piatti -- Vati -- Anticaglio di altra provenienza . . . . ?
- XXV.— Messment di Tono Chiesa purscellale di S. Treda Lavin in sotto el la marso mila fercitata Instrincia attiche e singelori Altri el affrondi null'informo Recenti sopreta articido Compasilo Cua purscella Cuppilla nutica Chiesa di S. Giyrangi Battida Petta investa de antica sulla fendata Interno Afrocalo Egigni Artedi acci S. Oklobo Croco d'argento Seude communi. Altri fatenti Altria namora calitate Mila fatenti M
- XXVI.— Comal atteid miller klimen dis. Treits as di S. discussa litattica.

   Proposition Confrictedini del S. Siteramenti Antiche Irrelliant intensit alte dus tebies Demonstis attica in

  the Irrelliant intensit alte dus tebies Demonstis attica in

  S. discussion Letters del Litalla D. B. Reitsta Contenpied antiche Verebl rietzeri Retteri delle ellere Tretratiche al XX vereblo Vereglia G. uterbane al Reitsta —

  Libri parceciali anticki Regietti di veisata data.

  Libri parceciali anticki Regietti di veisata data.

  Nat di demonstit Keitsta entone Silanda della flassasi

#### 190 -

| Monte Piatto - Antiche chiese di S. Catterina e di S. Croco                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| - Confraternita di S. Marta - Pio alargizioni antiche - Vo-                     |
| tusto collegio di religiosa Umiliato - Vecchie case o grandiosi                 |
| giardini Tridi e Canarisi era Russini - Altre villo presse il                   |
| lago, in Torne                                                                  |
|                                                                                 |
| XXVIII Perlacca Antica casa d'Innocenzo XI Castello Vicenda                     |
| mediocvali di questo luogo - Gerolamo e Giovanni Andres                         |
| da Porlasca — Villa e giardini del conte Taverna 115                            |
| XXIX Saluto alle ville di Torno - Lato orientale del Comune - Sosta             |
| sulla piazza di S. Giovanni - Ville Inva e Cansi 119                            |
|                                                                                 |
| XXX. — La Pliniana — Sua posizione — Sua origine — Epigrafo —                   |
| Suel antichi e moderni padreni - Descrizione del palazzo e                      |
| dei giardini - Statne o husti - Un verso del Tasso - Ca-                        |
| scatu - Impressioni - Silenzio del luogo - Celebre fontana                      |
| <ul> <li>Descrizione di Plinie il giorane — Studii di Plinie il vec-</li> </ul> |
| chio, del P. Ghezzi, del Fortis, del Testa, dell' Amoretti, del                 |
| Boldoni, del Ginbernat, del Foscolo - Pocsio entla Pliniana                     |
| e sulfa fonto dell'Ariei, del Corbellini, del Rusca, del Benassù                |
| Montanari - Riffensioni generali                                                |
| XXXI Antiche famiglie e nomini illustri di Terne                                |
| XXXII Noticio economiche, statistiche, naturali e topograficho sopra            |
| Torno - Monti - Epoen glaciale - Pietre nariòle - Sepoleri                      |
| Celtici - Rivi - Strade - Frazioni o horgate - Antica                           |
| coltivazione della vito Parolo interno a questa dette da                        |
| Poliante Lariano (conte Giambattista Giovio) - Altri pro-                       |
| dotti - Sepele, istituti, nffici - Piazzo e contrade - Nuovo                    |
| passeggio sal molo - Riassunti - Vinggi degli entichi o                         |
| moderni Tornaschi - Fabbriche nate e morte nel corrente                         |
| eccolo                                                                          |
| XXXIII Autiche e mederne tradizioni Tornascho                                   |
|                                                                                 |
| XXXIV Importanza delle fatto seoperte archeologiche - Conto in cui              |
| vennero tennte dal Prepesto e dagli abitanti di Torne -                         |
|                                                                                 |

| ш    | - Innee      | 01.09                | 111 60                     |          |                               |       |       |      |      |      |        |       |      |      |                      |
|------|--------------|----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-------|-------|------|------|------|--------|-------|------|------|----------------------|
|      | Come,        | lo e                 | hiese (                    | di S.    | Tec                           | la e  | di 8. | . Gi | OTSE | i ia | Term   |       |      | Pag. | 171                  |
| IV   | Letter       | s di                 | Gerol                      | amo      | De                            | Razir | ac, 1 | Fore | 8500 | (143 | 3), in | torne |      | cose |                      |
|      | patrie       |                      |                            |          |                               |       | -     | ٠.   | ٠.   | ٠.   | ٠.     | ٠.    | ٠.   |      | 174                  |
| V    | Serio        | crone                | logica                     | dei      | Car                           | sti e | Prep  | osti | di T | erno |        |       |      |      | 176                  |
| VI   | I Mos        | ti di                | Torne                      |          |                               |       |       |      |      |      |        |       |      |      | 178                  |
|      |              |                      |                            |          |                               |       |       |      |      |      |        |       |      |      |                      |
| Tay. | L -          | Yed                  |                            |          |                               |       | . 11  |      |      |      |        | e pa  | rine |      | 2-1                  |
|      | L —<br>II. — |                      | ta di                      | Ton      | 00                            |       |       |      |      |      | fra l  |       |      |      |                      |
| •    |              | Arm                  | sta di                     | Ton      | no<br>nol I                   | Perto | di T  | erno |      |      | fra l  |       |      | - 2  | 0-21                 |
| Ξ    | п. –         | Arm<br>Chie          | sta di<br>sterr            | Torate : | no<br>nol I                   | erto  | di T  | erno |      | -    | fra l  |       |      | . 1  | 0-21<br>2-81         |
| :    | п. —<br>ш. – | Arm<br>Chie<br>Affre | sta di<br>sterri<br>sa Par | Tori     | no<br>nol I<br>nialo<br>Chier | di T  | di T  | erno | di T |      | fra l  |       |      | . 8  | 0-21<br>2-81<br>8-83 |





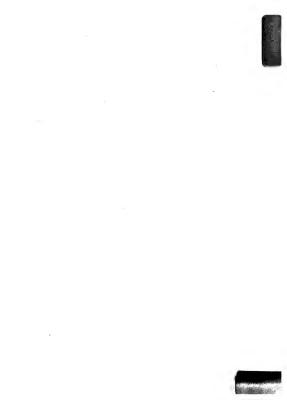

